

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Pal. E.6.4.4





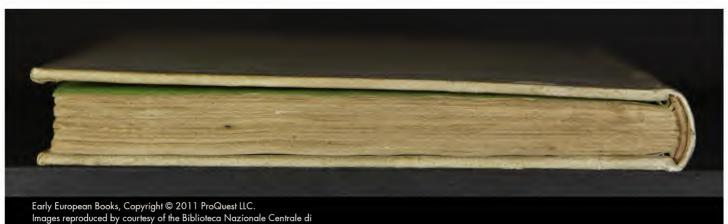

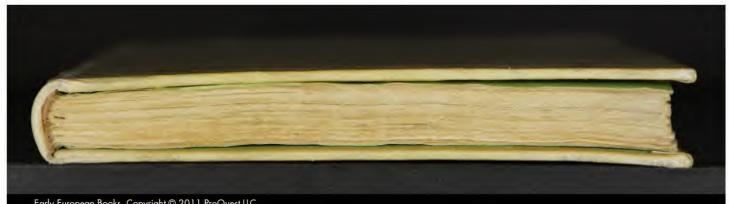







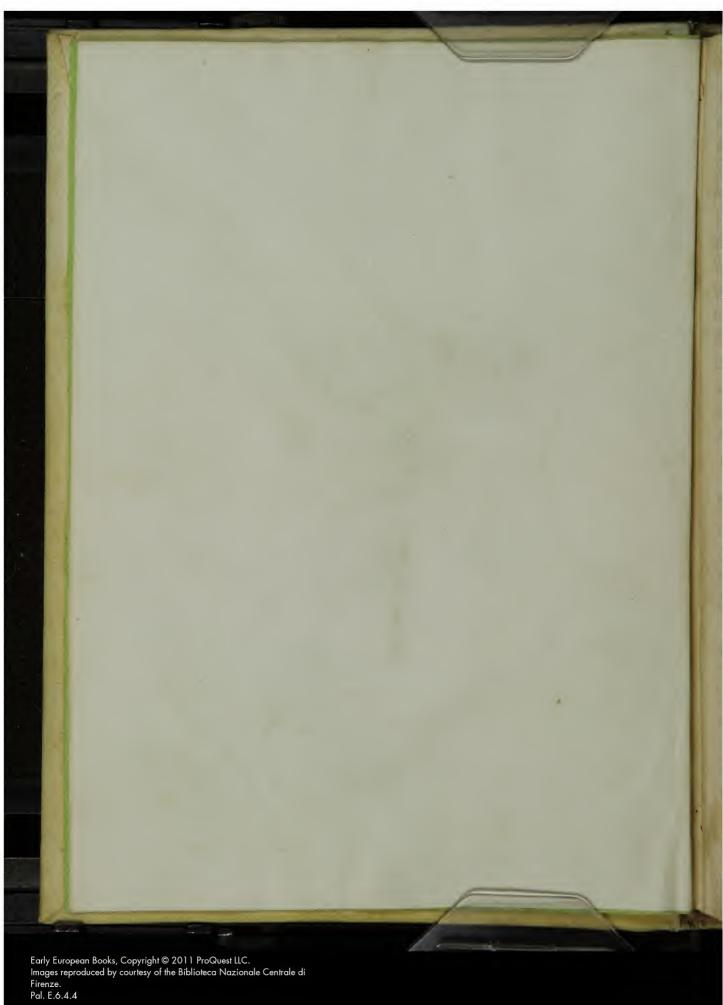

Coming aliaby Lateral Asianand as demonstration to be one Sermoni deuotissimi del deuotissimo sancto Bernar do: A una sua sorella moacha: necessarii a tutti quelli che uoleno uiuere i questo seculo i gratia del signore. Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Pal. E.6.4.4

Essendo sta piu & piu uolte o Laura in Christo figliola mia co piatolissima importunita rechiesto da la bona memoria de so rella Barbara tua ameda: & mia sorella & madre in Christo de uotissima: dumente la uiueua li douesse a satissactio sua & pfe cto: uulgarizar li sermoi de san Bernardo: destinati a la sua sorella deuota monacha & religiosa. Vnde io gsto fare essendo pur pertinace & renitente: la mia insufficientia considerado: & tuore & usurpare officio de homeni pratichi & docti in simile cosa: abundanti etiam de uocabuli tersi & politi nel parlar uer naculo & uulgare: de li quali al tutto me cognosco esser nudo: tandem me convien cieder & obedirli: constreto & vincto da suoi instantissimi preghi:a me certissimamente o Laura in que sta parte comandanmenti. Qual cosa sarebbe sta quella: qua tunga me fusse sta in exequirla dura & difficillima: etiam con mio proprio dano &uergogna: laqual li hauesse negata: li pro misi con mia comodita sar quello la me rechiedeua: existiman do piu presto patir nota de presumptione: che contristar tanta sorella &madre cordialissima. Spaua nietedimeno che qual che unaltro per questo mio indugio tolesse questa prouintia & soma da le mie imbecille & debile spal e. Ma ral obiecto no me reinsito. Vnde p satisfarla diedi pur principio. Ma de lia pochi mesi el piaque a dio de retrarla da la miseria de gsto mo do: & come immaculata uergene & sposa darli corona & pre mio de soi fatiche: che in questo mondo hebbe & patite continuamente in resister a le tentation del mondo: del demonio & dela propria carne nel stado de la sancta religion. Lo cui deces so & partimento corporal o Laura quanto me fusse sta acerbo & amarissimo: solo idio el sa & cognosce: & poi la conscientia mia: & tu ctiam in qualche parte lo intendesti da me: uedendo mi maleconico destituto & priuato inopinatamente da tanta

forella & madre quato la era lei. O quanto suaue & dolce me era lo suo affato & colloquio. Certaméte pareuami che le sue parole metelleno nel core mio ardentissime facule de foco:ac cendendolo: & quello molte uolte per torpor inertia: & negligentia in terra prostrato: mirabelmete subleuaua: da lastro cã to io considerana che tal angelico spirito: no era p certo da pia gere: ma piu presto deuame causa de iocodita & letitia: coside rando che ne li cicli cra salito a fruire li gaudii de uita eterna. Vnde per questa consideratione Laura carissima uinsi la senfualita mediante la rasone: & cerchai de dare pace al core mio: sperando chel signore benigno & misericordioso per le sue ora tione & preghi me pdonaria li errori & peccati mei per ignora tia & malitia comessi: & finalmente per la sua sacratissima pas sione: non p mie uirtu & meriti darebbe a me lo premio de la uita beata: a la qual spero la sia andata: cossiderando la sua bo na uita in questo mondo & conuersation angelica. Impertato o Laura dilectissima: interponendosi la morte corporal de co stei: quasi quasi restai de prosequir la incomenzata opera: ma uedendo hauer principiato: & gia in essa alquanto processo: a me no ha paresto deficere & manchare: si p no fraudare li desiderii de alcuni bramosi de ueder tal opera in uulgare: co liqua li etiam gia li haucua conferito & maifestato questa mia teme rita & presumptione schiuando nota de instabilita: si etiam co siderado la dicta opera douer nel auegnire esser utile & gratis sima a molti: & molti cupidi proficere nel stado de la regione: & contemplando maxime el tuo o Laura gia longo tempo in el p cto uersante piatosissimo intento & proposito de renun tiar asto puzolente & misero mudo: piu presto de quel haria facto deliberai immediate in nelamente mia compir tal opera: & a te destinarla: perche desiderando sempre de far a te co-

100

eso

pfe

1101

oba

0:82

mile

ruer

udo:

oda

ique

qua

con

pro

man

tan

qual

intia

0 110

lia

mo

ore

nn

08

ccl

00

ria

12

solatione & piacere: pensaua certo niuna cosa esserti tanto gra ta: & al tuo uchemente desiderio piu acepta: quato le cose spirituale & de la sacra scriptura destinarti: maxime questi sermo ni: liquali sono referti & pieni de melissue & dolcissime admonitione & colloquii. O quanto cotento: pace & gaudio spiritua le harai figliola mia in Christo: se quelli legendo co attento stu dio & diligentia ruminerai. O quanto remedio ne le tue aduer sita & tentatioe trouerai: & sinalmete lo core & mente tua: no glie dubio serai sempre accesa ne lo amor del tuo signore & di lectissimo sposo: cognoscendo p tal assidua & frequete lectio ne: qual cosa dei amare & qual fugere & odiare p lo suo amore Vogliadunce o sposa & uergene immaculata de Christo: fare & opare si factaméte che la faricha mia per te in cio piu special mente pigliata & alsumpta: no sia irrita & cassa: ma sugi el fru cto debito & prophecto. Vnde se questo sarra: sarai certamen te o Laura a me cosa molto delecteuole & gratissima: come a psona la qual te e affectionata: & desiderante sempre la tua sa lute: & quando in essa lectione troui & comprendi qualche co solatioe spirituale: pregote sposa de Christo che te aricordi de me tuo patruo misero peccatore pregando el signor i asta unta che perdoni ale mie errori & peccari: dandomi gratia de fare quello che e grato & accepto nel suo conspecto: & di pseuerar dummente che io uiuo in bone opatione: & finalméte me con conciedi per sua misericordia fruire li beni de la uita eterna: de compagnia conte o sposa de Christo: el qual prego te conserui & guardi da ogni male. Amen.

Laus Omnipotenti Deo.

dela

dela

Incomincia la tabula de questo libro deuotissimo.

a carte .i. De la fede Sermone primo De la speranza sermone secundo a carte.112 De la gratia de dio sermone tertio a carre. 1113 Del timore de dio sermone quarto a carte. vi. De la charita sermone quinto: a carte.ix. De li primordii & principii de quelli che se conuerteno sermo a carte. Xie nelexto de la conuersione sermone septimo à carte, XIII. del despreciameto del modo sermoe. octavo a carte.xv. De labito &indumento exteriore ser. nono. a carte. xvII. de la copunctione sermone decimo a carte" XIX. De la tristicia sermone undecimo a carte.xxi. de la dilectione de dio sermone duodecimo a carte. xxiii de la dilectioe del proximo sermone decimotertio. car. xxiiii de la copassióe che se debe hauere al pxio ser xiii.a car xxvi. De la misericordia de la ql dobião esser ornari ser.xy c.xxvii. De li exempi de sancti sermone decimosexto. a carte. xxviii. de la contentione sermone decimoseptimo a carte.xxx. de la disciplina sermoe decimo octavo a carte. xxxii. de la obedientia sermone decimonono a carte. xxxiiii. de la pseueraria sermone uigesimo a carte. xxxvi de la uirginita sermone uigesimoprimo a carte. xxxix de la continentia sermone uigesimosecundo a carte.xxxx. de la Fornicatione sermone uigesimotertio a carte. xlii. de la abstinentia sermone. xxiiii. a carte. xliiii. de la ebrieta sermone uigesimoquinto a carte. xlvi: del peccato sermone uigesimosexto. a carte. x vii. de la cofessione de li peccati; & de la penitentia sermone uigesi mo septimo. a carte, xlying

T

a carte.li. de la comunione sermone uigesimooctauo de la cogitatione sermone uigesimonono a carte. liii. a carte.liii. del silentio sermone trigesimo del mendatio sermone trigesimoprimo a carte. V. del sperzuro sermone trigesimosecundo. a carte.lvi. de la detractione sermone trigesimotertio a carte. lvi. de la inuidia sermone trigesimoquarto a carte.lvii. de lira sermone trigesimoquinto a carte. Ivii. de lodio sermone trigesimo sexto a carte. lviii. de la superbia sermone trigesimoseptimo a carte lviii. de la iactătia sermone trigesimo octavo a carte lynii. de la humilita sermone trigesimonono a carte. x. de la patientia sermone quadragesimo a carte. xi. de la concordia sermone . xli. a carte. Ixi. de la tolleratia & sufferentia sermone, xlii. a cartes xiii. de la infirmita sermone. xliji. a'carte. Ixiiii. de la auaritia sermone. xliiii. a carte. Ixvi. de la cupidita sermone. xlv. a carte. Ixvii. de la pouerra sermone. xlvi. a carte. xvii. de la murmuratione sermone. xlyii. a carte. Ixix. de non hauer de pprio sermone. xlviii. a carte. xx. de la orarione sermone. xlviiii. a carte. Ixxi. de la lectione sermone. L. a carre. Ixxiii. de lo exercitio & operatione manuale sermõe. li. a carte. lxxiii. de li psalmi & hymnisermone. lii. a carte. Ixxiii. de la uita actiua & contemplatiua sermone. liii. a carte. Ixxvi. de la curiositade sermone. liii. a carte. xxx. de la uigilantia sermone.ly. a carte. Ixxxi: de la prudentia sermone. Ivi. a carte. Ixxxiii. Coe se de schiuar le done laiche & mundane fer.lyii.c.lxxxv.

Che la uergene nó debia amare la compagnia de li homeni ser mone. . lviii. a carte. xxxyi. coe la uerzene de fuzir la couersatio d'zouei ser.lix.c.lxxxviii. Come la uerzene de dio non debbe coniungere con li mali ho menisermone.lx. a carte. Ixxxviii. Come la uerzene non debbe receuer doni ouero littere in ocul to sermone. Ixi. a carte. Ixxxix. Come la ucrzene con deuotió debbe rendere a dio quello che li ha promesso sermone Ixii. a carte, lxxxxi. come la uerzene debbe sempre cosiderare quella cosa p la qua le la uéne al monasterio sermone. Ixiii. a carte. Ixxxxiii. come la uerzene non debbe cerchare de piacere a li homeni per belleza del suo uiso sermone. lxiiii. a carte. Ixxxxiiii. come la uerzene & monacha non debbe ridere dissoluta & im moderatamente sermone. 1xv. a carte. xxxxv. come la uerzene non debbe desiderare de uedere luoghi & cit tade sermone. Ixvi. a carte. Ixxxxvii. Come la uerzene debbe ualentemente resistere a la rentatione sermone. Ixvii. a carte. xxxxviii. coe la uerzene no debe dar fede ali sonii ser. lxviii.c. lxxxxviiii. Q uanto la presente uita sia breue sermone, lxix. a carte. Ci. De la ineuitabile morte sermone. 1xx. a carte. Cii. Del judicio finale sermone. Ixxi. a carte. Ciii. De la exortatione: laquale lui beatissimo Bernardo sa a la dicta predilecta sorella sermone. Ixxii. a carte. Ciiii. de la obsecratió & prego chel fa ala dicta sorella ser: lxxiii. Cv.

Et qui finisse la dicta tabula.



COE

ida

fon uos neli

Impresso in Venetia per Bernardino Benali in Merzaria: tien per signale sancto Hieronymo.

Incomeza el plogo nel libro del deuotissimo san Bernardo Abbate de Chiaraualle: facto da lui ad instatia de sua sorella monacha: nel qual se cótiene el modo del ben usuer: & la sum ma de tutte le Virtude necessarie & apartinente a tutti quelli che uogliono usuere secundo la christiana religione.

PROLOGO.

Arissima molto a mi in Christo sorella. Auendo me tu za longo tempo pregato che io scriuesse & destinasse ad te qualche parola admonitoria al ben uiuere: & conciosiacosa che la scriptura di

ca essere supbia alcuno uoler insegnar altrui meglior di se: exi stimai esser indegno a far questa opera: & pero quello che me adimandasti: osorella mia ho alquanto differido a fare. Ma p che piu & piu uolte me pregasti che io adimpisse el desiderio tuo mi redussi p securta a memoria quella sentetia del signor che dice: Colui elqual p sforzo te costrenzera che camini mille passi: ua con lui etia dua millia. Et a rutti che te adimandano da & atribuissi. Si che coacto dogni banda: & costreto finalmete p la charita: essendo adiutato da le tue orationi: ho assu nato de soto la tauola un pocheto de fregole: legle auegna no come idoueua: tamé come ho possuto reoglere que i qsto libro represento ala tua sanctitade. Adunq carissima sorella re ceui questo libro: & gllo inanci aliochi tuoi come spechio pre poni spechiandoti: & contempladote ogni hora in esso: come iclarissimo spechio: pche certaméte iprecepti & cosegli de dio sono p similitudie quasi spechio: nel quale sempre leanime de uote resquardado contemplano le uite & andamenti loro: & neliqualise cognosce & uedesise in essi e alguna macula de so zura & bruteza: pehe nessuno e mudo dal peccato: nel quale etia spechio risquardado le anime emedano liuicii de le sue co

gitatioi: & li uolti & le face relucente quasi p la ritornata ima gine adornando componeno: impero che dumente che co tuto lanimo intendeno ne li precepti diuini: in quelli certamen te quel che in se al celestial spoxo piace: o uero dispiace chiara mente cognoscono. Adunq, questo libro o sorella uenerabile uolentieri lo uogli lezer: & piu & piu uolte quello relezi: perche in esso cognoscerai a che modo dio & el proximo tuo de bi amare: in che modo debi despreciare tute queste cose terre ne & transitorie: in che modo etiam le eterne & celestial concupiscer. Item a che modo per el nome de Christo possi soste gnir patientemente le aduersita de questo mondo: & despreci le prosperita & suo losinge & blandimenti. In che modo ne le tue infirmita possi render gratia: & ne la sanita non superbirti: a che modo etiam: & che mezo debi tegnir che essendo in prosperita non te leui in superbia: ne etiam posta in aduersita al tuto te abandoni & discosti da dio. Sorella mia i Chri sto molto dilecta: la tua prudentia percorra & leza auidiosamente questo libro: & pianza assiduamete li mei peccari: azo che io non essendo degno de impetrar la indulgentia: almeno possi consequir per le tue oration la uenia & perdonanza de li mei peccati. Lomnipotente idio te guardi: & diffendate da ogni mal: & con tute quelle lequale teco a dio parriméte serue no & pduchi & menia uita eterna: Vencrabile sorella. Amé.

de

80

hat

000

EO dil

fonz ma

dro

fell

532

Finisse el prologo: Incomenza el primo sermone de la sede.

L signor dice nel euangelio. Al credente gli e possibile le ogni cosamessumo puol uenir a la eterna beatitudi nerse non mediante la sede. Quelui e ucramente beatorelqual dretamente crede: & dretamente crededo ben uiue:

& ujuendo ben conserva & custodisse la recta sede. Vnde di ce el beato ysidoro. Nesun senza fede puol piacer a dio. La fede per niente non si puol per forza hauere: ma si ben per exem pli: & rational persuasion conquistare. Quelli certamente no puoteno perseuerar in essa: da liquali uiolentemente: & con proprio studio & seno e inucstigata. Come per exempio possiamo dire de li arborselli zoueneti & nouelli: la sumita de liquali se alcuno uiolentemente tegnera repressi & conculcadi: poi lassati & abandonati e necessario ritornino in continente nel primo & principal suo esser. La fede che e senza leopere re putasse come cosa morta. Quelui indarno se medemo losenga: sperando ne la nuda & sola fede: elqual non adorna se con buone & sancte opere. Quelui che porta la croce: debe morir almondo: imperoche el portar de la croce ela mortificatio de se medemo. Portar la croce & non morir in quanto a le cose de questo mondo: e finction & simulation de li hypocryti maledetti. A quelui elqual posito in oration: nel cuor suo non dubitera: ma credera tuto quello chi adimandera li sera facto & concesso. Quelui che credenel figliol de dio Christo Iesu: ha uta eterna: ma quelui che non crede non ue dera la uita: ma lira de dio rimane supra quello. Sancto Iacomo ne la sua canonica dice: si come el corpo senza lanima e cosa insensibile & morta: cussi e propriamete la fede senza leopere. Sorella mia dilecta sapiche la fede e grande cosa & de gran merito: ma senza charita non e nulla. Adung o suore uenerabile dolcissima & chara: conserua in te la dreta fede: tiene la sincera sede & guarda e custodissi in te la intemerata fede: rimanga in te la dreta fede: & sia sempre in tela fede de la incorrupta confession. Non uoler te priego o suore: temerariamente nulla parlar de Christo non uoler o pocho o assai de dio sentir &

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Pal. E.6.4.4

na

tu

den/

Mara

abile

:per

10 de

terre

11 con

isoste

espre

odone

Tendo

aduo

i Chri

idiola

ici: and

imeno

ta del

lareda

e Coule

Amé

fedu

oslibi

irudi

ebea

uue:

iudicar male: niente peruersamente de lui sentendo. Et no offender la dilectione charita & amor che a te porta. Sii infede habi ne la fede dreta: conversation honesta & sancta. Fa o sorella mia che in tuti ituoi acti gesti & facti: te confermi co dio elquale inuocando in fede non lo negar in opere: perche inue rita o madre dulcissima in la religion non tanto bisogna dir: ma etiam far & adoperar: non sparagnando li corpinostrine le fadige corporal pamor de dio: & ne le sancte & buone ope rationi. Imperoche se altramente susse labito solo no equello te imprometo che ne madera imparadiso: elqual solo baste ria se come disopra o dicto altramétefusse. Vnde proseguen do el deuotissimo nostro san bernardo dice a questa sua tato dilecta sorella. Elmale che e mixto nel ben cotamina & destru ze molte altre uirtu: & un solo mal & mésfacto e molte uolte causa de sar perder assaissimi beni. Se tu sei persecta stabile & ferma ne la fede: nó manchar neleopere. Non uoler la fede cotaminar: no facendo leopere: & no uiuendo fegondo labito & prosession tua. Non uoler te dico o sorella mia corrumper & destruzer con catiui & pessimi costumi la integrita de la fe de nostra. Non mescolar el uicio con le uirtu: non azonzer el mal nel ben. Sorella mia amabile & molto dolcissima. El signore te guardi & conseruine la sua gratia. Amena

rai

nee

tian

for

Seff

ta

na

Col

que

De la speranza sermone secundo.

L signore dice nel euangelio. Non ue desperate: ma habiate la sede de dio in uoi: las peranza de le cose le quale se uedeno non se puol chiamar speranza. Im pero che quel che alcuno con lochio uede & discerne che spie ralo squasi dica nulla. Se adunq speriamo quella cosa che no uedemo: manisesto e che perpatientia expectiamo. Vnde Sa

lamon dice. La expectation de iusti e leticia: ma la speranza de li impii perira. Adung, o sorella mia carissima &tu ancora expecta el signor & conserua iprecepti & consegli suoi che no e dubio te exaltera: acioche possi per heredita riceuer el regno de dio. Expecta carissima el signore: & retraze te medema dal male: & serai exaltata nel zorno de la uisitatione: cioe nel zor no de la morte tua: o uero nel zorno del final iudicio. Quelli li quali no cessano de mal far: indarno expectano la misericor dia de dio: laquale ucramente & dretamente expecterebbeno se se partiseno dal mal. Vnde el beato ysidoro dice. Dobiamo temere: acioche non pecchiamo per troppo speranza: & non perseucriamo in esso mal confidandose ne la misericordia de dio: ne etiam se deuemo desperar de la misericordia sua quatung, nella examinatio de peccati obserui & tenga sotillis sima inquisition de essi: ma per piu segurta o sorella mia fugiamo luno & laltro periculo: cioe uol dire questo sancto che no dobiamo tanto confidarse ne la misericordia de dio & spe rar ne le nostre operation & meriti che per questo pecchiamo: ne etiam essendo peccatori dobiamo desperarse: ma despartiamose dal mal & speriamo la pieta de dio imperdonar li no Arierrori & peccati. Impero che ogni iusto in questo mondo se fforza & adiutasse de ascender a la patria celestiale per que ste due uie: cioe speranza & formidine: la speranza alcuna uol ta lo sulieua al gaudio: & alcuna uolta el teror de le pene infer nale lo reprime & sbegotisselo che non cazi & insuperbischa. Colui elquale se despiera de la perdonanza del peccato se da na piu per essa desperation: che per el peccato comesso. Adun que o sorella mia dilecta & amabile: la tua speraza sia stabile

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Pal. E.6.4.4

30

iede

101

dio

inue

dir:

Itrine

ic ope

Juello

baste

eguen

la tato

destru

e uolte

Pable

la fede

labito

ampa de la fe

nzerel Elfi

e:ma

osele

. Im

spie neno eSa & ferma nel sposo tuo lesu Christo benedecto: perche la misericordia de dio circundera li speranti in esso. Spera te dico firmamente nel signore & non cessar de far ben in questo modo: peroche nel celeste regno in uita beata sarai pienamente sa tiata ne le sue recheze. Sorella uenerabile buta da parte ogni iniustitia: & spera ne la misericordia de dio: & tuoli te dico da te la iniquita & spera ne la salude. Emenda te medema & spera ne la ciementia de dio. Caza da te la prauita & spera la indulgentia de li tuoi peccati. Corregi la tua uita: & spiera que la eterna: alaqual se degni de codurte quello elquale che auati susse elmondo te elesse. Amen.

de

u

cto

lun

8

dea

tea

qua

## De la gratia de dio sermone tertio.

Aulo apostolo dice. Doue abundo el peccato: si etia p sopra abundo la gratia: acioche si come el peccato re gno in morte: cossi la gratia regni per la indulgentia in uita eterna. El stipendio & guadagno certamente dal pecca to e la morte: ma quel de la gratia e uita eterna. Achadauno de nui gli e data la gratia secondo la misura de la donation de Christo: a chi piu a chi macho. Sorella mia carissima. El profecto & guadagno che sa lhomo: come dice el beato y sidoro: e dono special de dio anui per sua gratia concesso: adunq se p dono de dio operando meritiamo: honesta cosa e & codecete che questo da nui a nostre opere no se atribuisca: ne etiam nui medemi se laudiamo: ma glorisicamo dio: perche nessuno p si medemo se puol coregere: se dio non adopera comitando la

fua gratia el libero arbitrio nostro. Lhomo in senon ha alcuno bene proprio. La cui uita cioe potesta de saluarse: non e fua: testando el propheta che dice. O signore mio io so comprendo & cognosco: che lhomo non fa nulla per se medemo: ne etiam puol lhomo caminar per la uia de le uirtu: & drezar li suoi andamenti: quasi dica senza el tuo diuino adiuto. Quando lhomo receue alcuno dono da dio: non cerchi piu de quello la receuuto: acioche dummente chel tenta & cercha de usurpar officio de altrui membra no partignente a se : cioe non essendo idonco & capace el suo uasello de receuer piu liquor: che non perdi quello che gia lha meritado: Perche certa mente quelui conturba & dissipa tuto lordine del corpo misti cho: elquale non contentandose del suo officio: cercha & pertende di hauer laltrui. Ne la divisione de idoni diversi riceueno le diuerse gratie & doni del signore. A uno solo homo no sono concessi tutili doni: & questo acioche lui p studio di humilita se marauegli in altrui esser quello che non e in se: & questo figurativamete se dimostra in Ezechiel: el que la sua uissone uedeua che le ale de li animali luna con laltra se perco teua: a significare le uirtu de sancti lequale con mutuo affecto insieme se prouocano sempre al bene: tollendo exemplo luno da laltro. O uergene honesta. Item non uoglio che te sia nascosto che senza la gratia de dio preueniente comitante: & cohoperante non possiamo sar alcuno bene. La gratia dico de dio ne preuiene quando uogliamo el bene. La ne comitan te quando incomminciamo el bene. La ne poi cohoperante quando in esso ben proficiamo. Aadunque e maniscsto che z dato & concesso da dio: uoler el bene in commenzarlo:

iiii :

imp

:dico

mo

entesa

ic oon

lico da

& spe

alain

raque

ie auan

o:licii

ccaton

loend

al pecca

daune

tionde

El pro

idoro:

19, sep

decen

mnui

uno P

idala

& quello consumarlo & perficere & cossi per consequente le uirtu & gratie da dio a nui sono date: ma iuicii & peccati nascono da nui. La charita pudicitia & honesta: a nui dal signore ne sono date: ma la superbia auaritia & cupidita procedeno da nostra imperfection & expressa malitia. Senza el ligno re niuno ben possiamo fare: ma mediante la sua gratia possia mo molti beni operar. Senza la gratia de dio al ben operar siamo tardi e pegri & tepidi: ma con sa gratia sua ne le bone opation sempre semo gratisolliciti & deuoti. Seza dio siemo sépre proni & inchineuoli al peccar: ma p l'agratia sua dal pec cato siamo deliberari. Senza dio amiamo le cose caduche la bile & transitorie piui de quello se conuiene: ma per la gratia sua tute le cose che sono i questo mondo despressamo & le cose celestial eppetue desideriamo. Per il peccato del primo no stro parente dal paradiso siamo cazati: ma la gratia sua esser quella che li ne reduchi no dubitamo: peril peccato del primo parente siamo descessi ne so iserno: ma per la gratia de dio nui cossidiamo de ascender al cielo. Et quando semo potenti richi ouer sapienti; non prociede ne e causa daltro se non per gratia de dio. Oltra de questo uolgio che sapi sorella mia reuerendissima che tuti ibeni liquali habiamo ouero possiamo hauer inquesto mudo: tuti ne son cocessi a tempo per gratia da dio: ma tuti imali & infortuni che uengono anui sono p li peccati nostri. El signore dio per la sua sancta misericordia & gratia da & concedene anui isoi doni: ma imali anui auengono per li peccati nostri. Le prosperitade anui per la gratia de dio sono tribuide: ma le cose aduerse aduengono anui per le nostre ini quitade: per la gratia del signore sono anui date le cose neces

tol

red

di

tuo

sarie: ma per liuicii & errori nostri patiamo molte contrarie tade & cordolgi. Adunq ospoxa de christo le anui molto ne cessario che reduchiamo amemoria imultiplici & diuersi do ni & beneficii de dio co debito rendimento de gratie. Vnde la chiesia militante de christo suo spoxo dulcissimo parlado di ce cussi: Limemorati de le tue ubere sopra el uino: & quelli re cti per simplicitade teamano. Q uelli ospoxo mio (come se dicesse) li quali se aricordano per sedula & frequente meditation la gratia che hanno auuto & la misericordia che hano me ritado: & ancora li molti beneficii tuoi te amano: cioe uuol di re alli certamete te amano liquali sono dreti del cuor: Et quel li sono dicti dreti de cuor liquali non atribuisseno alcuno suo iusto operare ouero sanctita de uita asuo meriti: ma tuto a la gratia & dono tuo o signore atribuiscono. Tuti quelli che so no segregadi & saluati posti uel sinu de la sacta religion se are cordano de le tue gratie & beneficii & amão te o signor mio. O uergene honesta aricordate spesso che quel ben che hai no per te & per propria industria: ma per diuina gratia acquista to lai: unde uedi cosidera quel che de se paulo dice: per la gra tia de dio sono quello che io sono: cossi tu etia o 'carissima sei per gratia de dio quel che seit el tuo hauer despreciaro il mon do: & habandonato la casa del padre tuo & esser ancilla de christo: elegendo seruir adio nel monasterio: & infra le altre serue & ancille de christo: alpresente hauer promesso de uiue re & morire piu presto che pur una sola uolta uiolare & anni chilare la promessa & sponsione facta al tuo spoxo. Q' ueste tute cose o sorella mia doscissima per temedema no le hai ele cte: ma sapi che per la diuina gratia illuminatrice ueramente

¥

te le

n na

1gno

rede

Ligno

polla

operar

le bone

) siemo

dalpec

ichela

a grana

& leco

imo no

primo

dio nui

r gratu

vieren/

) haud

tadio:

peccan

gratia

perli

fono

tremi

recel.

de le mente & cori nostri ha inte adoperato: & facto quelle co gnosceresser a lanima tua saluberrime. Item per esser tu uergene prudente & sauia questo te dico sorella: te dico inuerita non e da te: ma solo per gratia de dio singulare. San Bernardo altuto uolendo maestrar questa sua tanto chara sorella in questo capitulo & in alcuni altri pone fenzendo alcune intero gationi facte alui da la sorella & esso poi responde ad interogata:acioche per questo mezo gli possi cauar ogni dubitatioe & scropolo da la mente sua & ad plenum satisfarla. Vnde se quita la interrogatione fincticia de la sorella. Dime pregote fratel mio: che uuol dire che ne la sacrascriptura se lege nessuno ester sancto nessuno buono & iusto: se non solo idio: Risponde & dice. Sorella mia dilecta le cossi ueramente come se lege che solo dio e bono sancto & iusto: & la rason equesta perche per se medemo naturalmente e sempre bono: ma liho meni uero e che moltisono boni: no pse i qto la natura loro: ma per dio come factor & creator & fonte deogni bene. Et pe ro solo dio sorella mia e bono: per esser essentialmente per si medemo bono: ma li homeni sono boni: iusti & sancti non p se medemi come ho predicto: ma p gratia de dio. Che questo sia el uero: in ne la cantica el sposo de la chiesia Christo Iesu benedecto: apertamente el dimostra dicendo. Io son fior de campi: & lilio de le conualle: cioeche nasce ne le ualure & con cauita de li monti ne la umbria & irriquo delecteuole: perche diffundo & sparzo lodor de la uirtude mia p lo universo modo. Io sum dice questo spoxo fior de campi & lilio de le ualure: cioe io sono sanctita: bonta & iustitia de quelli liquali co humilita & mansuetudine se confidano & pogono la loro spe ranza in me: perche nessuno de loro potra essere sancto: bono & iusto senza de me: come dissinel euangelio a li mei discipu

li: che senza di me adiutor & consolator uostro non poteti sat nulla. Io sono fior del campo: & ziglio che nasce ne le ualle de monti. Come el campo se adorna & e bello per li siori & erbiicne molto uerdizante: cossi tuto el mondo per la sede & noti tia de Christo e ameno e delecteuole. Io fono fior del capo & ziglio de ualle p che io piu presto a quelli dono & conciedo la gratia mia: infundendo quella ne li cori fuoi: liquali non fua bonta: ne in fuoi meriti: ma in me se considano. Venerabile & dolcissima forella la cason perche re amonischo e questa: acio che nulla atribuissi a tuoi meriti:ne alcuna cosa da te presumi no te reputi de tua uirtu: ne speri & confidi ne le tue forze: ne etiam sii audace: huendo di te troppo fidutia. Tutto o scrella mia da & arribuissi al dono & graria diuina: rendendo infinitissime gratie al signore in tutte le tue opere con la mente: co il cuor & con tutte le forze tue: etiam studiate de referir gratie a dio in tuta la tua conuersatione: la tua confidentia & speranza o sorella sia sempre in Christo: elqual de niente teha crea ta a la imagine sua. Amen.

Del timore de dio sermone quarto.

E CO

uer,

lerita

mar/

ellain

Intero

ntero,

utatioe

ndese

regote

neffu

o: Ri

:omese

quelta

naliho

a loro!

e. Erpe

e per li

questo

to lesu fior de

& con

perche

omo

le ua

alico

o spe

2000

cipu

Orella carissima aldime quello che io dico: quel chio te amoischo: & ascolta quel chio parlo. Temidio so pra tuto: & observa sempre li suoi comandamenti: p che. Ecco dice el psalmista: Li ochi del signore sopra li timen ti lui: & in quelli che sperano ne la misericordia sua. Et Salamon. Temi el tuo signore: & partite dal male: chi teme el signor: non puote esser negligente nel suo operar. Anchora dice un sauio. El timor del signor e gloria: & gloriatione e setitia: & corona de exultatione. El timor de dio ditta & in richis se el cuor nostro: & dane speranza gaudio & setitia. Que lui el quale e senza questo timore: non potra iustificarse.

vi

Eltimor del signor e sapientia correction: & disciplina. Non uoler esser mendace nel timore de dio: & non re aderir alui co duplicita & fentizo cuore. Vui liquali temete el signore: soste nete la sua misericordia: & non ue descostate dalui acioche no caschate. Vui liquali temete el signore credete fermamente in esso : acioche ne la oblectation & amore uenga auui etiam la sua misericordia. Vui liquali temete el signore: con ogni solli citudine & studio cerchate lui: & non se euacuera la mercede uostra. Vui liquali temete el signore: amatequello: peroche li uostri cuori saranno illustradi & illuminadi. Quelli che temeno el signore non saranno increduli a le sue parole: & chi lamano conserueranno le sue uie. Q uelli che temeno el signo re: cerchano diligentissimamente quelle cose che cognoscono alui esser accepte & beneplacite: & chi lamano: serano reimpi di de la sua leze: amore & iocundissima dilectione. Q che temeno el signore prouerano li suoi cuori : examinando quelli spessissime uolte: & nel suo conspecto trouando quelli netti senza sozura & macula de peccato: sanctificherano le ani meloro. Q uelliche temeno el signore observerano li suoi co mandamenti & haranno patientia insino chel mandera la interna & solida cosolatioe. Li ochi del signore sopra glli chel te meno: & lui cognoscera tutte leope loro. El fracto & cosuma tion del timor de dio e sapientia. Quello che temera el signor no hauera alcuno male: ma ne la teptatio dio liberera qllo da ogni piculo. El spirito de alli che temeno dio sera cerchado: & ne la respectióe & sguardo suo sera benedecto: cioe uol iferire san Bernardo deuotissimo: chel spirito & seruore de quelli che temeno dio se augmenta sempre crescendo de ben in meglio.

œ

m

m

al

rep

lan

80

me

8

&

(00

CI

MU

pu de

Pul

Eltimor del signor e come paradiso : essendo in quello ogni benediction & gloria. Beato e ueraméte quel homo a cui glie concesso de hauer el timor del signor. Principio del amor suo e iltimor del signore. Osorella mia dilecta: Niuna cosa tanto ce guarda: & conserua inmuni & neti dal peccato: come el timor delinferno: & lamor de dio. Temer dio: e non far algun mal: & non lassar ne preterir ben alcuno che sia da far. El timor del signor e sonte de la sapientia. Altrimente el signore alultima extremita hara bene: & sara benedecto nel zorno de la sua morte. Venerabel sorella le optima & anui molto necessaria cosa temer el signor: perche el suo timor exclude & ca za da nui el peccaro. El timor del signor sempre emenda & reprime el uicio: & fa etiam lhuomo cauto: & de la sua salude sollicito. Ma certo doue no e questo timor: iui e perdition de lanima. Doue non etimor: jui e dissolution de uita. Doue timor non etiute abundantia de peccati. Adunq honesta uergene el timor & lasperaza sempre stiano & habi nel cuor tuo: Siano te dico in te parimente el timor e la fiducia: lasperanza & el timor perseuerino in te. Spera in tal modo ne la misericordia de dio: che etiam tu temi la sua iustitia. Ma nientede, meno sorella mia in Christo molto amabile: uoglio che sapi & intendi esser quatro condition & specie del timor. El primo e humano: el secondo seruile: el terzo iniciale: el quarto e & dicesi casto. El timor humano: dico esser in nui. Quando (come dice Cassyodoro) tememo de patir li icomodi & peri culi de la carne: & dubitiamo de perder questi beni presenti: mundani labili & transitorii: perlaqual cosa shomo consente piu presto in quel acto de peccar: che discomodarse: & perder de la sua substantia. Q uesto timor mundano e cariuo: & nel primo grado habandonasse con el mundo: elquale el signore

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Pal. E.6.4.4

Non

duico

: Softe

iche no

entein

tiam la

misolly

merced

peroche

li che re

2: &d

el signe

noscone

Q ud

minande

o que

no le an

fluora

ra lain

lichela

columa

l lignor

ado:8

iferire

Miche

eglio.

nel euangelio prohibisse dicendo. Non uogliateo uni discipuli mei temer quelloro che occideno el corpo &c. El secundo timor e dicto seruile: Come dice el Beatissimo Augustino: & questo e quando lhuomo per paura de linferno se ritra he dal peccato: & tuti li beni chel fa:non per dilection & amo re che labia de dio: ma solum li fa per timor & terror de le pene infernal. Quelui come seruo teme: elqual el ben chel fa: non el sa per timor de perder quel ben che non lama: ma per paura de patir el mal: elqual teme. Questui non teme de perder li pulcherimi & delecteuoli amplexi del sposo: ma abstie se dal peccato per paura de lo inferno. De questo timor seruil Paulo apostolo dice. Non auete certamente uni fratelli mei receuuto el spirito della seruitu unaltrauolta in timor: ma ha uete receuuto el spirito de la adoption de li figlioli: zoe el spirito filial. Questo timor seruil e buono & utile: auegna chel sia insufficiente in quanto a la salute: & imperfecto: per elqual cresce a pocho a pocho la consuetudine de la iustitia. Q uando lhuomo incomenza acredere che labía aucgnir el zorno del iudicio:incominza etiam a temer quello. Se lui incominzo a credere:incominzo a temere. Ma quellui che teme non ha per fecta fiducia ne speranza nel zorno del judicio. Non li edico in quellui perfecta charita: elqual ancora teme: perche se in lui fusse psecta charita: non temerebbe. La psecta charita fareb be nel homo perfecta iusticia: & cussilhomo non haueria ca son de temer: ma piu presto uoglia & desiderio che questa miseria & calamita mundana passasse & uignisse el regno ce leste & perpetuo. Che cosa e perfecta charita: se non perfecta sanctita: quellui ha in se persecta charita: elqual persectamen

m

Pide

do

di

te secundo dio viue. Chi perfectamente viue non comette cosa per laqual nel inferno se possi damnar: ma piu presto ha in se & da cason de esser in ciclo coronato: chi perfecta ha in se la charita: nó teme de esser punito ne lo inferno: ma spera & crede de gloriarse in cielo con dio. Vnde dicesi nel psalmo. Tuti quelli in te o signore se gloriarano: liquali amano el tuo nome. Adunquel timor non e in charita: perche la perfecta charita gita fuora & discaza da seel timor. In prima el timor uien nel cuor de lhuomo: per adatar & preparar el luoco a la chari ta. A questo timor seruil succiede el terzo timor zoe initial: quando lhuomo incomenza far el ben per la dilectió & amor ha inuerso dio: elqual ben inanci faceua per paura & timor de linferno. De questo timor initial Dauid propheta nel psalmo dice. El principio di sapientia e el timor del signore. El timor initial e quando lhuomo incomenza amar dio: elqual auanti temeua: & cusi el timor seruil e excluso & chaciato dal cuor. A questo timor initial succiede el quarto timor: cioe casto: p elquale tememo che il sposo nostro Christo Iesu dulcissimo non tardi uegnir a nui: & poi uenuto non se parti da nui: che non lo offendiamo: che in lui non pecchiamo: & concludendo el temiamo azoche quello non perdiamo: questo timor ca sto trahe origine descende & nasse da lamore. De questo timor se legenel psalmo. El timor del signor sancto riman & perseueranel seculo di seculi. Nel cor de lhomo iprima uiene el timor. Et pche uien egli? p preparar loco ala charita: ma qua do la charita icominzera inhabitar el cuor de lhomo: el timor el que li preparo el loco dalei poi e chaciato fuori. Et quanto la charita nel cuore de lhomo cresse: tanto mazormente el tiv

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Pal. E.6.4.4

lisci

ecun.

gulty

e ritta

& amo

le le pe chel fai

ma par

a abiliti

or serui

telli mo

r: maha

ena che

er cloud

Q uan

ornodi

minsoa

n haper

liedio

sem lu

a farch

acria ca

quelta

moce

rfecta

amen

mor descresse: quanto mazor e lacharita nel cuor de shomo: tanto iui e minor & pusillo el timor. Quale e la cason? pche lacharita schaza gllo suori. Ausculta sorella mia dilecta una congruente similitudine. Nui uedemo spessissime uolte che mediate le sete chiamate seuole se introduce ellino: facto spa go: Vedemo dico quando seuvol cuser & conzonzer un cuoro co laltro che imprima itra la seta: & dopoi lui intra ellino. Cussi uoglio inferire figuratiuamente che imprima el timore entra ne lamente de lhomo: & da poi lui entra lacharita. Eltimor entra: non paltro: se no per introducer lacharita. Ma intrada che e lacharita: immediate caza fuora eltimor: questo ti mor dicessi sancto: perche genera sanctita ne lamente de lhomo introducendo in essa perfecta charita: pche certamente la perfecta charita e perfecta sanctita. Questo timor fi dicto ca sto: perche non receue amor mundano adulterino: zioe che la ma dio sopra tuto: posponendo ogni cosa alo amor suo. Ité questo timor si dicto silial: perche non teme dio: almodo che teme el servo el suo signor crudel: ma lo teme come el figliol el padredulcissimo. Questo timor per questo fidicto filial: perche no teme come servo: ma come sigliol. Ma che vol dir che Dauid ppheta dice. El timor del signor sancto permane nel seculo de iseculi: conciosiacosa che san Ioanne dica: che la perfecta charita discaza fuori el rimor. Vuol inferire certamé te quello che gia di sopra expusi. Impero che quellui cha el ca sto & sancto timor: elquale no teme dio per pena de linferno: & suplicii eterni: ma con amor & reucrentia. Et questo timor zioe reuerential rimane in seculum seculi. Et quellui che p pene de linferno teme dio: no ha in se el timor casto: ma seruil p che el non ha perfecta charita: se lui amasse perfectamete dio: hauerebe in se persecta iustitia: & temerebbe dio: no per pene:

of od

to

ra

Sec

ne

200

te

ne

da

rai

h

de

(po

ma con reuerentia & amor: & po el timor che se ha de la pena no e charita: pehe la perfecta charita caza quello fuora. El feruo teme a uno modo el signore suo: & a unaltro modo teme el sigliolo el padre suo: el seruo teme el signor con despiacentia & odio: ma el figliolo teme el padre con reuerentia & amore. Vn de al presente sorella mia reuerendissima te amonischo confor to: & prego hedebitemer el tuo & mio signore con amore & reucrentia. Non uoglio certamente che sempre iaci i terra: depressa & caricata sotto il iugo del timor: ma che sublicui & ua di p amor al padre tuo: elqual come figliola te ha creata. Anco rate amonischo che ami dio castamente: & nulla preponi al suo amore: ma per amor suo despreci & abondoni tutte le cose che sono in questo mondo. Item te amonischo & priego ho nestissima uergene che con ogni tuo studio & diligentia corregi la uita tua: In tanto che el tuo parlare sia pudico: el caminar honesto: el uolto & la presentia humile affabile & moderante de lingua: la mente tua sia sempre piena de dilectione: le ma ne de bone & sancte operation: adiuuandote el signore: senza elquale nullo bene potrai fare. A mantissima molto in Christo sorella se a me come tuo fratello presterai le orechie: & temerai dio con tutto el cuor tuo: molti beni non solamente in que sta presente uita: ma etiam ne la futura hauerai. Amen.

De la charita scrmone quinto.

iomo:

1; Equ

Cha un

1) Filos

actolo

un cuo

a ellino

el timon

ita. Ela

a. Main

questor

re de lho

amente

dictor

roe che

fuo. h

nodo de

el fight

to file

ic uold

perman

a: che

certanic

haela

nferno:

timo!

epper

eruil

edio:

pene:

L re me ha introduta ne la cella uinaria: & ordeno in e me la charita: Per qîta cella uinaria: se intende la chie sia militante de Christo: ne laquale se contiene el uino de la euagelica predicatioe. In questa adunq; cella la amica del sposo: cioe la sancta anima e introdutta & in essa se ordina la charita: pehe tutte le cose non equalmente ma diferentemente sono da esser amate. Non douemo dico amar equalmete tutte b ix

le cose: ma alcune piu & alcune mancho. Imperoche saper quel che dobiamo far: & non saper ne intender el modo & lordene de far quello: non e perfecta scientia. Se non amiamo quelle co se che dobiamo amar: o uero se amiamo quello che non doue mo amare: maifesto e che in nui non e questa ordinata charita. Item se piu amiamo quello che macho amar dobiamo: & ma cho amiamo quello che piu amar dobiamo: no e dubio alcuo: che non possidemo questa ordinata charita. Questa e adung la ordinata charita: cioe che dio inaci a tutte le cose & sopra tut to amiamo. Dobiamo amar dio co tutto il cuore: cioe con tut to el nostro intellecto: con tutta lanima: con tutta la uolunta: con tutta la mente: & con tutta la nostra memoria: & questo acioche tutto il nostro intellecto: tuttili pensieri & cogitatioc nostre: & etiam tutta la uita nostra dreziamo in esso: dal quale come fonte uberrimo ogni ben prociede & habiamo. Etia acio che nulla particella de la uita nostra se lassi & rimanga ociosa: ma tutto quello che ne lanimo nostro uerra: li se drizi: doue lo impeto de la dilection in fatigabelmente corre. Impertanto so rella mia dolcissima eglie cosa dignissima: & anui ueramente molto necessaria: che idio in tuto & sopra tuto amiamo: elqua le il nostro gaudio & summo bene. A mar aduq; el sumo bene: e summa beatitudine. Quanto ciaschuno piu amara dio: tanto mazormente sera beato: chi ama dio: e bono: se lui e bono: maifesto e adunquel sia beato. Vnde Salamon ne la cantica dice. La mor e forte come la morte. La dilection che se ha in uerso dio si dicta rationabelmente esser sorte come la morte: & questo perche si come la morte rapisse uiolentemé: e lanima & que la sepera dal corpo: Cossi etiam la dilection & singular amor de dio dissiunge violentemete & segrega lhomo dal mondano & carnal amore. La dilection de dio ueraméte sorella mia si di

11

lac

me

Sta

mo

818

tol

6

od

per

ctio

tof

one dol

fuo:

cta forte come la morte: Imperoche dummente che nui da li ui cii per la dilectione de dio se mortifichamo:quello che la morte adopera ne li sensi corporei: adopera etiam: & exercita lamor dedio ne le cupidira del seculo. Dio e da esser amado per lui medemo: cioe inquanto che glie dio signor & creator de tut ti: & perche glie summamente bono: auendoce creati de niente a la imagine & similitudine sua. La charita e dilectione & amore: mediante elquale se ama dio: per se inquanto gliedio: & el pximo per amor de dio. Nel primo loco se ama dio come gia e decto i tutto & sopra tutto: ma el secudo el pximo in dio cioe nel bene. La charita ha duo precepti: uno pertinéte a la di lection de dio: el quale e maximo comandamento: & laltro a la dilection del proximo: el qual e simile a quello. Come etiá glie scripto. Amerai el signore dio: & il proximo tuo: come te medemo. Volendo quasi inferire: & come se dicesse. A questo intéto & fin tu dei amare el tuo proximo: al qual tu ami te me demo: cioe desiderando sempre chel sia buono pio: honesto & gratioso: & chel possi puenire ala beata uita: & tecum eternalmente fruire quelli beni. De questa dilectione apartenéte a dio & al proximo ne la Cantica el sposo cioe christo parlando ala dilecta sua sposa cioe chiesia ouero alanima sacta dice. O qua to sono belle & pulcherrime le manelle tue o sorella mia sposa. Et lo odor de li tuo unquenti exciede & trapassa ogni altro odor aromatico & precioso. Qual cosa piu conuenientemente per le manelle in questo passo se puol intendere::che essa dile ction de dio & del proximo: de laqual de sopra habíam parla . to? mediante lequal mamelle la mente sancta per la sua dilecti one conforta & nutrisce tuti li soi sentimenti: & questo: quando lei per copula charitativa se conglutina & conjunge al dio suo: & tuto quel beche lei puol da & distribuisse ali pximi soi:

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Pal. E.6.4.4

er que

orden

uelleco

a dove

charita

0:&mi

io alcue

eadung

lopratu

e contr

uoluna

& questo

togrania dal quali

Enage

ra ociola i:douele

rtantok

cramen

no:ekuu

no bene

110: tan

e bono!

mad

in uerlo

& que

1&que

amor

adano

afidi

facendo quelli del suo proprio ben participeuoli: Etlo odor de li tuoi unquenti: sono sopra tutti li odori aromatici. Per li unguenti sorella mia dilecta intendemo certamente essere esse uirtu: lequale deriuano: prociedeno: & nascono de la charita. Dobiamo in dio cioè in el bene amare li proximi nostri: perche quellui che non ama nel bene: cioe in dio el proximo suo: non lama: ma piu presto hallo in odio & displicentia. Quellui che non ama il suo fratello: elquale uede co liochi corporei: Come potra lui amar dio: elquale non uede? quasi dica gli e impossibile. Imptanto sorella mia dilectissima amiamosse nui tutti in sieme in uinculo de charita: perche essa charita prociede & uien da dio. Et quellui elquale ama el fratello suo enasciuto da dio: & uede dio: chi ama el suo fratello elquale uede con li ochi corporali: uede etiam con quelli de la mente dio manéte in se: cioe la charita: perche dio e charita. Equello elquale non ama el suo fratello elqual uede con li ochi corporali: no puol ueder con li ochi mentali dio rimanente in se: cioe la charita: Imperoche se in lui fusse charita: dio seria in esso: perche dio e charita. Doue mo etiam amar li propinqui nostri: se sono boni: & serueno a dio. Ma nota sorella che douemo amar piu li extranei: liquali sono coniuncti anui solamete per uinculo de charita: che li no stri propinqui: liquali non amano dio ne etiam serueno alui. Et de questo me potresti interrogar : mo percheste rispondo: che la coiunctium & copula de li cuori epiu sancta che quella de li corpi. Dobiamo amar tutti li homeni comunamente fide li:ma non potendo a tutti zouar:a quelli maxime e da proueder: liquali per la opportunita de luoghi & tempi: o per qualche altra cosa sono anui per certa sorte piu stretamente coniun cti. Con equal disectione e da desiderar che tutti quanti habino uita eterna, Tutti li homeni douemo per affecto de charita

01

uq

Sp. Co

Pla

qu

tuc

ma

amar p qto folo obiecto & cason che seruino a dio: & acioche aderedose a lui finaliter se saluino. Mane le ope de la misericor dia corporal & spirituale: no douemo a tutti li homeni egilmen te ipendere & destribuir o sia dilection charitativa o vero adiu to & adminiculo temporal: ma a chi piu & a chi mancho secun do harano bisogno. Sorella mia discota se un gliamo custodir & conservar la vera & ptecta charita: non & dubio alcuno che adiuuandoce el signore: potremo felicemente puenire a la desiderata & eterna mansion & patria nostra: segregati totalmente da tutte queste miserie & calamita de questo puzolente mudo. Vltra de questo dobiamo etiam amare li inimici nostri pamor de dio: si come lui dice ne lo euangelio : li inimici uostri amate o secutori del uiuer mio & discipuli carissimi: Fate del benéa quelli che ue hano in odio: & orate a dio &pregate quello per li persecutori: & caluniatori uostri: acioche possiati esser ueri figlioli adoptiui del padre uostro: elqual e in cielo. Adunquene rabel forella: glie molto a nui necessaria questa charita: senza la qual nessuno puol piacer a dio. Quellui che ha & porta odio i uerso alcuno non ama dio: ne etiam quellui che cotemne & dispretia li suoi comadameti se puol chiamar & tignir che sia suo seruo. La charita e radice de tutte le uirtu. Tutto quello che fa ciamo senza la charita: a nui niente zuoua. La nostra uigilantia studio & diligentia cercha la salute nostra e nulla & de puocho mométo: se nó habiamo charita laqual e dio. Doue regna la cu pidita carnale: li no e la charita de dio. Lhomo alhora e & puol si chiamar pfecto gdo e pieo de charita. Seza amor de charita: gtuca alcuno dretaméte creda: nó potra pho puenire a la beatí tudine. Tanto e la uirtu de questa charita & si efficace: che se lei macha tutte le altre uirtu indarno sono habure: & se lhabiamo tutto el resto succiede in bene: chi no porta amor à dio: ne etia

XI

odor

Perli

Te effe

arita.

: Perche

10: non

elluiche

: Come

mpolly

utucum

le & um

o da dio:

ochi con

in se:ax

naelso

dercon

erochele

ra. Don

erueno:

the lim

pondo

quell

nte fide

proue

rqual,

oniun

habi

1arita

ama se medesimo. Alpresente adunça te amonischo o honestis sima uergene che per amore te copuli & cozonzi a lo iuisibile tuo sposo iesu christo: & tutta dentro infiamini per desiderio de lui fruire. Aime mo quanto solazo sorella mia ne sentirai. Non uoler alcuna cosa che sia inquesto mondo concupiscere: longeza & la prolation de la presente uita existima & tiene per certo chel sia pena: Sta sempre attenta & parechiata de usir da questo seculo iniquo & peruerso: non uolendo in esso receuer alcuna consolation mundana: ma a christo sposo tuo elqual tu ami con tutta la tua mente gitta & mada li toi sospiri: tutta pie na de feruor: anhelante sempre & anxiosa per amore: sia etia es sa salute del corpo tuo: per causa de lamor de christo a te uillis sima::transfigendo te medema con il coltello de lamor suo: In tato che tu possi dire io sono percosa & uulnerata da la cha rita. O sorella mia dilecta asculta un poco te priego le parole de iesu christo sposo tuo. Quellui elqual ama me: sera ama do dal padre mio: & io amero quello: & manifestero alui me medemo. A ma adonq lui o carissina acio che esso etiam se de gni de amar te con il padre nela eterna beatitudine. Amen

De li primordii & principii de quelli che se conuerteno. Ser

mone Sexto.

L premio e promesso ali incomezanti:ma dasse ali p le seuerati. Come glie scripto: quellui che i sino a la sine pseuerera questui sera saluo. Alhora certamente piace molto adio la nostra conuersion: quando il bene che habiamo incominciato: in sino ala sine conduciamo. Come glie scripto. Guai a coloro liquali hanno perso la sustinentia: cio e che no ho no consumata sopera bona: pseuerado in essa in sino ala sine: so no molti homeni: siquali per sola deuotion de mente se conuer teno a dio: & sono etiam molti siquali impulsi & quasi ssorza

[e]

ш

mi

di da diuerse cause tribulation & afanni li sono aduenute: & no p deuotió se converteno adio. Come se lege nel psalmo: con el capiltro & freno o signore constrenze lor masselle: liquali non saproximano a te. Ognuno che se couerte incomenci imprima piangere li soi peccati: & cossi peruenga al desiderio de beni ce lestiali. Sorella mia carissima: Imprima debiamo li mali quali habiamo comessi &facti lauar con lachryme:acioche con il pu ro souardo de la mente nostra contemplando quello che tanto cerchiamo: & desideriamo: & dumére che da nui piazendo padiamo: & manisestiamo la calligine de peccati nostri: essendo finalmente li ochi del cuor nostro mondi possiamo ueder quel li esser deuentati bianchi placrimonia del sapone: cioe contriti one: che gia p auanti erano p operatione negri: Ad ogni couerso glie molto necessario che da poi el timor se lieui &uadi adio per dilection quasi figliolo:acioche sempre non stia & sotogia ci al timor come seruo. Q uelli che sono conuersi nouamete a dio sono da esser cosoladi co piaceuole & dolce parole acioche se essendo có dure parole exasperatis begotendos: nó ricorrino & ritornino a li primi loro peccati. Quellui elquale non a maistra insegna & castiga el nouizo suo con suauita & dolceza piu lo exaspera che lo correge. Inanci e da esser correpto & castigato el nouizo da la praua & puersa opera: & poi da la cogitatió: & pésieri inutili. Ogni couersió nuoua tiene & ha i se ancho ra al quo la ipresió de li primi adameti: & p tanto niuna uirtu p niente si puote aquistare: du mente che la uechia conuersatione dalanimo no se extirpa. Sappi sorella che ciaschuno alhora piu se sente da lo impulso de uitil esser grauado quando el ua al ser uicio de dio: come al populo de Israel intrauene: elquale so pre muto & assanato de mazor satiche da li egyptii: gdo p moyses el signor diostro la sua potétia facédo tati miracoli: che no era X11

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Pal. E.6.4.4

restil

fibile.

iderio

ntirai

जिल्ला ।

iene pa

receug Iqual m

uttapk

ाव स्पावंस

te ulli

la la da

le paro

era ami

alui m

am fede

men

mor Sa

Me alip

a la fice

ite place

abiamo

cripto.

fine:10

onue

Forza

imprima: & plui se intese la divina volunta & cognition cerca il populo suo. Imperoche li uicii nel homo auanti la conuersio hano tranquilita in se & pace: ma quando p la mutation de uita debeno esser cazati: alhora piu aspramente se leuano contra Ihomo. Sono molti che da poi la sua conuersion patiscono & sostengono el mouimento de la libidine el qual pero mouimen to: no adanatio: ma approbation sostégono & tollerano: & que sto el signor permette acioche habiamo el nemico elquale ualé temente resistemo: &possiamo meritar: & anchora per cazar la pigritia & inertia da li animi loro exercitando quelli: dummen te pero nó cósentino a tal sugestion & tentatió la remessa & ne gligente conuersion mena & conduce moltine li pristini errori: &resolue destrugendo al tutto quelli: per il torpore &negligen tia del uiuere loro: lhomo che e tepido non comprehéde ne con sidera ne la conversation sua le parolle ociose & vane cogitatio esserli noceuole: ma quando lanimo & lamente sua sopita & indormenzata per la negligentia da tanto torpor uerrasse ades uegiar: quelle cose che prima extimaua lieue & de paruo momé to: poi quasi al tuto contrarie a la salute sua: & orribile pertime sendo sugie. La fraude & desidia e molto da temere in ogni nostro operare. Fraude fatiamo a dio quado de qualche nostra bona opera: non dio: ma nui medemi se laudiamo. Desidia sa ciamo a dio quando per uno certo torpor & negligentia: opera mo languidamente quelle cose che sono de dio. Ogni arte de questo mondo: ha li amatori suoi molto forti & strenui: & ad exequirla & farla promptissimi: & questo potresti dir p ches Rispodo la cason de tanta faticha sie perche ha & optiene in se la remuncratió nel presente tempo de la sua opera e fatica: ma larte del diuino timor ha molti sectatori tepidi &laguidi: coge lati de inertia & pegritia: & questo prociede per che la mercede

110

11

De

de la loro fatica: no glie data nel presente seculo: ma ne la futu ra uita. Aime quanto e da piangere sorella mia la nostra miseria. Ogni nostra opera douerebbe ueramente esser lieue: considerando el precio che douemo receuer. Et la speranza del premio doueria esser trastullo & solazo a nui de la faticha nostra. Quelli che sono nouaméte couersi adio: no se debbeno exercitar ne le cure & sollicitudie exteriore: Impoche se loro se impli cherano: imediate come arboselli piantati: liquali no hauendo anchora mandato fuora le loro radice: insieme se percoreno a gitandose molto: & finalmente se secchano: nientedemeno la mutation del luoco ha li nouamente conuersi: conferisse molto per la salute de lanime loro. Spessissime uolte dummente el se muta el luoco: mutasse etiam lo affecto de la mente. Anco, ra glie molto certamente congrua cosa che alcuno se parti da luoco corporalmente: doue el si aricorda hauer peccato &serui to a uicii. Venerabile sorella ausculta quel che io dico. Molti se conuerteno a dio non con lamente: ma solum con il corpo:la qual cosa senza lachryme & grandissimo dolore non posso far che io non la dicha: hanno questi li costumi exteriori dela religi one ma non la mente religiosa: hanno solamente labito religio so ma non hanno lanimo: & uita religiosa. Molti certamente se conuerteno & uengono ala religion: no tantum per la salute de lanime quanto per la necessita de corpi loro: liquali non coleno & adorano dio: ma il corpo suo. De liquali lo apostolo dice: El dio loro e il uentre suo: lo obiecto &intention de questi non e per seruir degnamente adio: ma solu per manzar & papa zar be & beuer melgio: uestirse be: hauer ogni destro & como dita in questo seculo. Et perche questi tali amano le cose terre ne: perderanno certissimamente quelle celeste & cterne. Et cossi questi tali come dice el saluatore nel cuangelio: Receueno la XIII

cctca

1erfio

deui

contra

ono &

ouimo

o: &ique

ale ualé

cazarla

umma

la & no

negliga

ie ne con rogitatio

opira &

o mone

Dettill

in ogn

enolta

idia fa

:opera

arte de

: 8% ac

the!

einse

a:ma

coge

mercede loro inquesto mondo. Per laqual cosa sorella mia dile cta con ogni solicitudine guardiamose che non amiamo queste cose transitorie e terrene piu de quelle se couien & dobiamo: & pero el Psalmographo admonédo noi dice. Quantúq habun dino le richeze: tamen a quelle no uogliate metergie el cuore: & amarle. Le cose terrene certaméte a nui debbeno esser in uso: & le celestiale i desiderio: le terrene dobiamo expendere: & le eter ne e celestial sempre bramar & desiderare. Elgie certaméte una dolceza admirabile & granda: laqual abscode el signore a quelli che con tutto il core lhamão. De laqual glie scripto: che ochio non uide: ne orechia udite: ne ascese in core humano quello che dio ha preparato a quelli che lamano. Vnde el propheta. O signor mio: li electi toi se satierano pienaméte quando apparera la gloria tua. Sorella in Christo amabile: quella adunq; satieta sia a te pieno gaudio & selicita. Amen.

[10

mi

pti

ha

ni

mo

ratio

Lin

101

la for der

me

fei

for

dio

fuq

lgu

infi

ti:

De la conucrsione Sermone Septimo.

L signore nel euangelio dice. Q uellui che uuol uenire dopo me: abniegi se medemo: & toglia la croce sua & seguiti me. Ma che cosa e abnegar se medemo: se no renuntiar a le proprie uolupta: Verbigratia chi era superbo sia humile: & chi iracundo sia mansueto: chi luxurioso casto: & chi ebrioso sia sobrio: & chi era auaro sia largo. Impoche se alcuno renuntia a le sue cose legle possiede in tal & si facto modo chel no renuntiasse a li praui & peruersi soi costumi: questui no e discipulo & seruo de Christo. Quellui el quale renuntia a le sue cose renutia come cose terrene: & chi a li soi praui costumi: renuntia & abandona se medemo. Quelle cose lequale amano li amatori del modo: li serui de dio come pestifere & al tutto co trarissime sugono: Li serui de dio piu presto ne le aduersita de

questo mondo godeno & aliegransi: che ne le psperita se dele ctano. Sorella mia carissima le cose di questo mondo sono có trarie a li serui de dio: & qfto el signor pmette: acioche sentedo quelle a le loro salute esser aduerse sospirino con sumo deside rio de peruenire al celeste regno & gloria beara. Colei o sorella mia sumamente refulge & risplende apresso dio: & e a lui acce. ptissima laquale e contemptibile & desprezata da questo mon do. Et ueramente necessario e che quelle cose lequale el mundo ha in odio: siano amade da dio. Li sancti homeni sono peregri ni & hospiti in questo seculo: & pho uoledo el signor questo di mostrare: riprese san Pietro: elqual nel mote de thabor traffigu rato che fu el signore: chiedette & uolse chel se fesse li tabernacu li:no pésando el uechiarello p el grande feruor che era in lui che a li sancti no glie i questo mudo cocesso domicilio &tabernacu lo pmanéte: aliqli la patria & casa e i cielo. Sorella mia dolcissi ma tute qîte cose tpale sono come herbe lequale se marciscono sechano: & passano: & pho li serui de dio cosiderado alle eterne lequale mai nó marciscono: có tutto lo affecto conténeno & de spretião queste mométanee & caduche cose: pche in esse no uedeno ne trouano alcuna stabilita. Li sancti homeni che pfectaméte coculchano questo mundo: i tal modo moreno alui: se no se incurano ne delectansi daltro che uiuer a solo dio. Et quaro mazorméte se medemi subtrazeno da la conversatió de questo seculo: tato piu co li ochi de la mete cotemplano la presentia de dio: & la frequéria de la angelica societa. Benche dio la uita de li suoi electi: posta & collocata in mezo de li homeni carnali: ri sguarda & custodischa: nientedimeno e molto raro che shomo infra le uolupta del seculo posto: sia immune & alico da pecca ti: No sara p certo quellui sempre securo: elquale se expone & c pximo al piculo. Sorella mia molto dilecta eglie bona opriv XHIL

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Pal. E.6.4.4

1 dile

ueste

10:8

nabun

B:3701

ulo:4

thead

ete un

a que

ne ochio

a. 0 (v

pparen

atica

ol ueni

ocelu

mo:fe

uperbo

afto:&

refeat

modo

Auino

riaale

tum!

mano

TO CO

tade

ma & secura cosa che lhomo corporalmente sia remoto & segre garo dal mondo: ma molto meglio senza comparation chel sia etiam co la uolunta elongato: e lontanato da quello. Et per tan to quellui e persecto: el quale con la mente: & con il corpo dal seculo e lontanato. Vnde el beato lob dice. Lasino siluestro de sprecia la cita: & il servo de dio contiene la compagnia de li ho meni seculari. Q uelli che persectamente despretiano il modo: bramano & appetiscono li contrarii a la uita nostra: & le prosperita paruipendeno: & dummente che da essi questa uita pre sente e despreciata la eterna & celeste se troua & coquista. Quel aio certamétee molto he dilongato da dio: al qualequesta mi serabile uita e dolce & suaue : Questui ueramente non cogno sce ne compréde quello che dele cosé celestial debia desiderare: ne que che debia desprezar de le cose terrene & trasitorie. Epo glie scripto. Quelli che appone la scientia: appone & il dolore cioe: quanto lhomo piu puol cognoscere p scientia le cose supne: le qu'al se de concupiscere: tanto mazormente debbe doler si de le cose terrene & transitorie: ne le quale lui e inuolupato? Liserui de dio: liquali peurano la utilitade de loro pareti: se se parão da lamore de dio. Vnde el spiritual i tal modo debbe p ueder a soi paréti: che dumére el se studia de satissar a loro: esso no declini dal suo sancto proposito & opa spirituale. Sorella i Christo mia dilecta ausculta el parlar & sententia del beato ysi doro. Molti canonici regulari: moachi & done sanctimoniale: ligli tutti p la affectió desordíata de suoi paréti se iuolupão ne le solicitudie terrene: ne li iurgii & cotrasti de palazi: tolédo i se moltegabelle: & supflue cure: & p la salute tporal de soi paréti pdeno mischineli moltesiade le aie sue. Tamé la ordinata & re gulara discretione: uuol che quel che se impéde & dasse misericordiosamente a li incogniti & extranei: etiam non se nieghi a li the.

ext

liqu

fore

elca

lat

am

lift

lap

80

uec

dra

nar

&d

Itin

Clo

mi

uld

ted

Co

121

parenti. Le degna & congruente cosa che diamo a si parenti no striquello che mediocremente damo a li extranei: Dasse a li pa renti carnalmente: quello che pietosissimamete se tribuisse a li extranci. Honestissima sorella no dobiamo pero hauer i odio li parenti & consanguinei nostri: ma si ben li loro impedimeti: liquali da la dretta uia fanno deuiare ligressi nostri. Vnde nota sorella mia: Per quelle due uache de li philistei lequale tirando el caro nel quale era larcha del signore andauano mugiendo a la terra de Israel: intendiamo esser figura de quelli liquali per amor de dio abandonaron el mundo. Impo che si come li phi listei iunsero le uache alcaro: & li uedelini loro serarono in stal la ponendo in su el plaustro larcha del testaméto del signore. Cossi el jugo lieue & suaue de Christo e imposto sopra il collo & ceruice de serui de dio. Et si come le uache per la more de li uedelini suoi figlioli tirando el caro mugiuano: non declinan do tamen da la banda dextra: ne sinistra: ma caminauano per dreto calle ifino bethsames: elqle luogo era nel pricipio & itro ito de la terra de israel. Cossi li serui de dio debeno caminar per dreto tramite: & per amor de li suoi parenti: non dieno declinar ne da banda destra: ne sinistra deuiandose da la uia regia & dretta: cioe da la bona opera & seruéte proposito: ma recto itinere debeno infatigabelmente peruenire infino bethsames: cioe infino alintroito de la celeste patria: & si come le uache ca minando mugiuano per li figlioli suoi. Cossi se couiene a li ser ui de dio mugire per li parenti loro : cioe che p essi debeno ora re chel signore li habia per ricomandati: Et fazali del bene: uar dandoli etiam sempre dal male: & confermando quelli nel bo no & sancto proposito. Sorella mia i Christo molto amabile. Come di sopra gia te ho dicto: non douemo li nostri parenti hauer in odio: ma amarli al modo come ce isigna el beato Au-

egre

er tan

TO de

leliho

modo:

lepro

nca pre

cftam

i cogno

ie. Epo Idolor

ofe fun

e dola

ipato.

in: fel

ebbes

ro:di

orella

atovi

oniale

paon

doile

pared

1810

iferi

mali

gustino dicendo. Se li parenti nostri a nui ne la uia de dio ne so no contrarii: non siamo obligati a loro dar pur sepultura. Tu carissima sei usita con Abraham da la terra & cognatione tua: Da la casa del padre tuo: & sei uenuta ne la terra la qual dio te ha monstrato: cioe nel monasterio: te priego adunq; che in esso uiuendo bene & sanctamente perseueri: & reposinel sino & gré bio de esso Abraham: cioe ne la beata quietudine: acioche dopo la morte tua tepossi reposar fruendo li castissimi basi & am plexi del tuo dolcissimo sposo Christo iesu. Tu sorella in Chri sto mia dilecta sei con Loth uscita de Sodoma: cioe da la secularescha uita: te amonischo che non risquardi drieto con la' mo glie sua (laqual cosa non permetta dio) non esser exemplo de p uersita a tutti li homeni: ma pregote che con Loth nel monte: cioe nel monasterio te faci salua: & a li altri daghi exempio de sanctita. Tu honestissima uergene sei uscita con Iosue di egypto: cioe de questo seculo iniquo & peruerso: rimane etiam co lui nel monasterio: in el quale dio per tuo uso a te pioue la mana: cioe el te da el pane del uerbo celeste per refociliar & satiar la famelica anima tua. Per laqual cosa sorella amantissima te a monischo & conforto che perseueri nel monasterio al modo & forma hai incominciato: acioche tu in esso uigilando: orando: psallendo: & contra el diauolo uirilmente pugnando: & alulti mo hauendo etiam li tuoi inimici uenti: & superate tutte le delectation del seculo: possi con esso Iosue uictoriosamente attra gere & peruenire a la desiderata & bramata terra de promissio ne: cioe a la britudie de la celestial uita: & ueder & fruir la faza de gllo illuminate & resplédéte sole Christo Iesu tuo dilectis simo sposo. Amé. Del despretiaméto del modo. Ser. viii. Orella carissima audi el signore Iesu Christo chenel euagelio dice. Ogniuo el qle abadoera la sua casa o ue

do

Pª

97

col

cul

1to

dio

Spi Sao

de

che

00

8

101

RI

bau

aba

dile

DI:

aie

mu

100 -00

ro el padre: madre: fratelli sorelle: figlioli o uero capi & posses sion per il nome mio: cento piu receuera: & uita eterna possie dera. Vnde eglie optima cosa: & anui molto utile & necessaria paruipender & lassar tutte queste cose terrene per il nome del si gnore nostro: acioche meritiamo & possiamo da lui receuer le cose ppetue & celestial. Chiung uorra esser amico de questo se culo: serra inimico expresso de dio: Imptanto amabile in Chri sto sorella:non amiamo in questo modo:acioche no habiamo dio per cotrario & inimico: Q uellui facilmente contene & de sprecia tutte qte cose caduche & trasitorie: elql existima & pe sa ogni zorno douer morire: Se ogni zorno iuerita pésassemo de la morte quella reducendo a memoria: non e dubio alcuno che uolenticri & aliegramente abandonarebbemo tutte queste cose terrene. Se il zorno ultimo de la morte nostra uersasemo & hauessemo ne la mente: presto presto tutte le cose de questo mondo despreciarebbemo. INTERROGATIONE!

neso

Tu

tua:

diore

ines

1&gi

he do,

i & am

in Chn

la secu

ila mo

plodep

mont:

npiode

di egy

tam o

e la ma

& fana

matea

odo il

randol

Calub

elede,

eartra

millio a faza

ectil

VIII.

enel

oue

O fratello mio piu che uolentieri p il nome de Iesu abando narei tutto quello che e in questo modo se io lhauesse: ma pche no possiedo oro: ne ho argento: ne le richeze de questo mondo io no so quello chio debba lassar p amor de questo mio sposo. RESPONSIONE. O sposa de Christo: grade cosa badoni: se la uolunta & appetito de lhauer lassi: molto te dico abadoi: se el desiderio de lhauer pospoi: molto abadoni: se a li desiderii bestiali de la tua carne no cosenti: Molto tu lassi se la dilectió de ase de su modo p amor de dio despreci molto tu abado ni: se a le cupidita & desiderii terreni renuntii. Piu ama dio le ase de li homeni che le richeze terrene: ama te dico piu la mete muda & sancta: che la terrena substatia. Sorella uenerabile: el regno de dio ual tato: quato hai el signor da te no cercha allo chel no ta dato. Da tu aduq: a lui allo chea te a dato cioe mé

xyi

te sancta: casta: munda: pudica: religiosa: timorata: & de boni costumi ornata. Impertanto honesta uergene: el regno de dio ual tato quato sei tu: Da & offerissi te medema a Christo: & co pra da lui el suo regno. Nó te fastidiar & turbar del precio. El precio dico non te turbi. Non ti para cosa difficile: & no te sia graue questo & molesto de dar te medema per hauer lui: conciolia cola che esso les lu Christo re & signore del cielo & de la terra offerse & diede si medemo: per liberarte da la tyrannia & podesta del diauolo: & per acquistarce al padre suo. Impertan to da te uolentiera a lui: el qual te ha redemuta & conquistata cauandote da le mane del tuo pessimo inimico. Vogli integra mente alui offerirte: non riseruando in te affecto alcuno: pche achora esso per saluarte integro se diede & offerse. Dilecta ami in Christo sorella desprecia le terrene & momentanee richeze: acioche acquistar possi le eterne manente & celeste: Le richeze perducono lhomo insino al extremo periculo del corpo e de la nima: le richeze conduceno lhomo insino a lamorte. Molti per la robba sono periclitati. Et molti per le richeze sono peruenu ti a gran periculi. Le richeze a molti sono sta causa expressa de morte. Quelli li quali se implicano ne le cure & sollicitudie ter rene: non hano mai riposo de mente: & questo perche le diuerse sollicitudine de le cose conturbano la mente & animi nostri. Lamente che e in queste cure terrene occupata sempre sta & rimane i affanni & angustie. Venerabile sposa de Christo se uoi adunq; esser & star sempre quieta: non cerchar alcuna cosa che sia in questo seculo. Sempre harai riposo di mente: se te remouerai da la cura de questo mondo. Sempre harai pace di mente se scampando te subtrazerai dal tumulto & strepito de queste cose & action terrene: Imperoche le richeze mai non se aquista no senza peccato: Nessuno administra le cose terrene che le ma ne sue

di

CICA

[110

le

da

tel

mo

(un

fial

m

00:

pur

me

con

men

ma

tutt

ang

tetu

& ne

ne sue non se imbratano da la pece del peccato. Le molto raro: che quellui elqual possiede richeze: peruenga a la quietudine & pace de la sua méte. Q uellui che se intriga & implica ne le soli citudine terrene: se separa da lamor de dio. Et chi pone laffetto suo in queste cose temporale per niete questui se delecta i dio. Le cure de queste cose transitorie: auerteno & separano lanimo da la intention & contéplation de le cose diuine. Nessuno puo te isieme abrazar & amplectere la gloria de dio: & la gloria del mondo: perche duo contrarii non se conuengono insieme. Nes suno certaméte puote amar Christo Iesu & el seculo. Eglie dif ficillima cosa seruir insieme a le cure celestiale: & a li negocii & facde terrene. Ité eglie ardua & qui impossibile cosa amar dio insieme con il mondo. Nessuno te dico sorella puote perfecta. méte insieme amar dio & il seculo: pero che queste duo cose co me di sopra te ho dicto non puole star insieme: uolendo equal mente nui luna & laltra cosa amar. Honestissima uergene pre stame le tue orechie & odi con attention de mente quel chio di co: benche lhomo ne la gloria del seculo risplenda: benche de purpura: bisso: en preciosissimi ucstimenti sia induto: ben che el para ornato de seculareschi uestimenti: & benche de gem me & margarite ornato tutto risplenda: & in habito precioso con gloria & fausto camini: benche da moltitudine de serui & donzelli sia circundato: & benche da solerti & uigilatissimi ho meni con arme nude sia protecto & guardato: benche da innu merabile schiere de seruidori sia constipato & atorniato: & altutto & per tutto securo: tamen sempre e in pena: sempre e in angustia: sempre in pianto: sempre in periculo. Sta ne le came re tutte ornate de razi & banchali: sempre tamen turbato. Iace & ne li lecti serizi darcento inaurati: fragile: e mortali: Dorme in pluma delicatissima: tamé sempre e infermo. Sorella mia in

inoc

edin

860

10.

otela

1: con

Xdela

mnia &

pertan

ultan

a: beps justedu

cta arm

ichcze

nde

oedela

olapa

erucat

restado

idica

dium

nostri.

aan

( E HO!

Sache

remo

nenet

uista

e ma

christo amantissima: queste cose te ho dicto: non p altro se no acioche cognsci quanto e uana friuola & labile la gloria de que sto mondo: la felicita de questo seculo e molto breue: caducha & molto fragile e la potétia secular & mundana. Imptanto ho nestissima sorella: acioche possi agstar le eterne & celestial riche ze: paruipendi & desprecia uolentieri le terrene. Lassa & abandona le caduche & trassitorie cose: acioche possi attigere a quel le pmanete & celestial richeze. Resuda te dico le trassitorie: acio che meriti de hauer le eterne. Da queste cose piccole p amor de christo: acioche conseguissi le grande: suzi du mete che sei s que sta terra de la carne nostra la societa de li homeni: acioche in cie lo tu habi la compagnia de li anzoli. Alaqual degnosse quellui de pducerte: el si terescato co il suo preciosissimo sague. Amé De labito & indumento exteriore. Sermone nono.

110

lat

di

02

Spo

feri

[0]

col

bil

mu

tet

lea

me

ma

10

dot

Im

cop

glo

lap

gel

gri tei

L signor nostro lesu Christo dice ne lo euangelio: Ec co quelli che se uesteno sumptuosa & delicatamente: stano & habitano ne le case regale. Le uistiméte sono dicte molle: pche fano lanimo nostro molle & esseminato. De molli uestimétise dilecta la curia regale: ma la chiesia de Christo de aspri & humili. Tali & si facti debbeno esser li uestimen ti de serui & ancille de Christo: che ne liquali non se possi notar alcuna nouita: alcua uanita: & alcuna supfluita: & che p essinó se habia causa de insuperbirse & uanamente gloriarse. Vndeil beato Hieronymo dice: la ueste bella e preciosa: non fa ornato el clerico & seruo de Christo: ma la muditía de la mete. Aduq: sorella mia in Christo dolcissima: orniamose nui medemi : de spuali ornameti: cioe de charita: humilita: masuctudie: obedie tia: & patiétia: queste sono le uestiméte de lequale uestiti potre mo piacer al celeste sposo Iesu Christo. El sposo nostro inisibi le: no cercha la beleza de fuori: ma si quella dentro: Come glie

scripto nel psalmo. O figliole del resapiate che tuta la pulchi tudie sua e di detro: plagl cosa sorella i christo amabile: le tue richeze sião li boni costumi & exempli toi: & la tua belleza sia la boa & sancta uita. Carissima molto desidero che di te le di chi:quello che se lege ne la Cantica. Tutta sei bella & formosa o amica mia: & macula no e in te. Et achora. Vieni de libano o sposa mia: & sarai coroata. Veraméte eglie beata qllanima che serue al sposo celestial xpo Iesu senza macula di pecto mortale Cossi & tu etiã o sorella uenerabile serai beata: se a xpo tuo spo so séza macula lo seruirai. Studiate adúche de piacer a xpó:nó có ueste & habiti preciosi: ma có boni & sancti costumi: nó có belleza de carne: ma có qlla de la méte. Studiate te dico sorella mia de piacer a lui: no i faza & nel uolto: ma nel cor & ne la mé te tua. Le uestiméte & calciaméti tuoi no sião troppo preciosi: ne troppo uili: ma secudo se couien a labito & psessio tua: Vn de el beato Augustio de si medemo dice. lo cofesso e me uergo gno portar preciosa ueste: nó se couien qsto a la psessió mia: nó le couien a labito & coditio mia: no si richiede che questi mébri mei se uestino de preciosa ueste: Et e al tutto abusion grandissi ma che li capelli mei canuti cerchino simel cose. Honestissima uerzene la pura & simplice ueste te circudi: no a uenusta & bel leza: ma a satisfatio & necessita del corpicello tuo: acioche uesté dote de preciosi induméti: no caschi ne la turpitudie de lania. Impoche que piu el corpo de fuori pappetito de uanagloria se copoe & ornase: tato piu laia de detro deueta bruta & soza: pla gl cosa sorella i xpó amabile: có labito & adaméto tuo diostra la pfessió tua: nel mirar tuo sia simplicita: nel moto purita: nel gesto grauita: i el camíar sia sépre hoesta. Nessúa bruteza: nes Tua lasciuia ne perulatia: nessuo gesto ne acto d supbia: ne et se gno dleuita apara nel tuo icesso & camiar: ipoche laio & lamé te îterior se copréde & cognosce plabito & adaméto exterior. XVIII

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Pal. E.6.4.4

e no

eque

lucha

ito ho

Triche

aban,

aquo

16:300

morge

lelique

hemou

quelly

e Ani

dio: E

IT CIL

ice for

le Chr

Aima

linom

effici

Vindel

omato

Adia

ni:de

bedie

porte

ılibi

olis

Et pho carissima sorella: el caminar tuo non habia imagine de leuita ne offenda li altri ochi. Non uoler te priego esser specta culo ad altrui: no dar te dico luoco causa de obtrectar & mur murar del facto tuo: pélado che sei figliola & sposa de christo. Sorella mia dilecta: monda dogni malitia la conscientia tua: acioche se dichi a te da Iesu Christo sposo tuo celeste. Ecco tu sei bella amica mia: ecco sei formosa: & li ochi tuoi columbini bella in quanto a la perfectio del corpo: & munditia de le cogi tatione. Ecco tu sei formosa: hauendo munda & simplice la in tention del cuore: pehe tutti li beni che tu fai: non operi & sai quelli p esser uista & laudata da li homeni: ma solamente p pia cer a dio: hauendo etiam li ochi columbini i quato che la he te conserui i puerita & in inocentia: guardandote sempre da ogni malitia: simulation & ypocresia. Sorella mia in Christo aman tissima: La cason pehe te ho dicto questo: sie acioche piu te ale gri dentro nellamina per le sancte uirtu: che de fuori nel corpo per li preciosi uestimenti. Vnde el beato Gregorio dice. Nessuno certaméte cercha uestiméti preciosi ad altro obiecto & fin: se non p uanagloria: acioche p quelle el sia laudato: & ap parischa più honorabile che li altri. Nessuno uorebbe uestirse de prociose uestimente: doue da li altri comprendesse no esser ueduto: & pero solamente p la uanagloria se desidera el uestimento precioso. Honestissima uerzeneun quasta sola cosa se puol cognoscer che amiamo el mudo: se desideriamo uestimé ti che siano extracti & disserenti da la psession nostra. Quelli che no amano el seculo: non cerchano preciose uestimere. Qua do lhomo se alegra p la belleza & lizadria del suo corpo: la sua mente se dilonga da lamor del suo creatore. Quato piu se ale gramo ne la compositioe & adornatioe del corpo nostro: tato piu se separão del supno amore. Quato piu ne le terrene & tra

che

12

211

ha

na

fige

sitorie cose se afficionamo: tanto mancho desideramo le cose celestial. Veraméte la femina sanctimonial a macula di brute za spuale se lama appetisse & desidera uestiméta preciosa. No ete dico o sorella mia senza macula la sposa de Xpose la brama habito o ueste delicata mole & preciosa: lancilla de christo che gia pfectaméte ha badonato il seculo, cercha de uestirse de uili uestiméti: lacilla de christo che appetisse preciosa uestime ta:no ha pfectamete renunciato el seculo:la ueste negra:dimo stra la humilita de laméte. El uile uestiméto: denuncia & mani festa el despreciamento del mudo: la negreza del uelo: dimostra la munditia & purita del aso: El uelo negro e dimostratio ne & segno de castita: & sanctita. Imptanto reuereda sorella te amoischo coforto e prego: che adimpii in opera quello che nel habito dimostri i specie: te prego etia che adorni lhabito de lor dine tuo de boni & sancti costumi: lhabito sancto: rechiede la nimo sancto: si come li uestimenti sono sancti: cossi leope tue siano sancte: & si come el uelo e sacro: cossi lopa tua sia sacra & sancta:nó dimostrando con hypocresia una cosa p unaltra. Nó uoler esser o sorella mia in secreto de uno anuno: & impupublico de unaltro. Vogli esser tal & si facta: quel desideri esser tenuta: qual sei in aparentia: tal uogli esser ne le operatione: & qual sei in uolto: tale uogli esser in acto. Amen.

De la compunctione. Sermone Decimo.

A copunction del cor e humilita de la mête: pcedédo la la méoria de peccati: & dal timor iudiciale. Quella epfecta copunctione: laquale da se scaza ogni carnal & secular delectatio: & co tutto il studio & métal diligétia fige & colloca la sua intentio ne la coremplatione de dio: legiamo esser due copunctioe luna e quado p essa copunctioe la sa de ciascuno servo de dio pamor suo viense afficere & tribular:

XIX

nede

ecta

- mu

rifto

la tua:

ampin

lecog

ice an

mag

ite p pa

la hen da ogni

io amai

nu te ak

io dia;

0:81

uestirk

roella

Luch

cosale

Mine

Juch!

Quá la fua

le ale

ráto

Lerá

reducendo a memoria li mali & peccati che ha facti. Laltra si e gdo lei p desiderio de la eterna uita: sospira & anhella li pueni re & fruir quella: laméte de lhomo iusto se compuge a quatro modiscioe p la memoria de peccatis p la recordatione de le pene future: p la cossideration de la pegrinatione de questa misera uita: & per desiderio de la supna patria alei peruenire. Ogni peccator alhora se cognosce dal signor esser uisitato: quando e copuncto a lachrymare: & pho san piero alhora pianse: quado christo lo risguardo: come glie scripto: & essendo el signor uol tato:risguardo pietro:elqual immediate uscendo fuora pianse amaraméte: Vnde etia el Psalmographo dice. Risguardo el si gnore: & comosessi & cotremite la terra. Alhora la terra contre misse: quado el peccator se comoue a lachryme. Per laqual co sa sorella mia carissima te amonischo che ne la oratioe te reduchi con lachryme a memoria li menssacti: & delicti toi: pche in uerita quellui che no ha la copunction ouer contrition del core no ha munda la sua oratione. Sorella mia in christo amabile: asculta: & intendi li exempli di sancti: liquali p la contrition & lachryme hano obtegnuto dal signore la uenia d loro peccati. Anna madre de Samuel p copunction & lachryme: merito di hauer el figliolo: & oltra questo achora el signore li diede el do no di prophecia. Dauid pla compunctioe & lachryme obtene da dio pdonanza del homicidio per lo adulterio comesso & ppetrato. Impoche cossi uditte pil ppheta. No morirai Dauid: pche el signore ha trasserito & laxato el tuo peccato. El padre Thobia p la copunctioe & lachryme merito de riceuer la curation de la cecita: & cosolatio de la pouerta: impoche cossi li dis se lagelo Raphael: gaudio sia a te sempre: & adiuse uogli esser o Thobia de forte & constante animo: i breue da dio serai qua rito. Item Maria magdalena: per contritione & lachryme me.

tel

019

da

di

pa

תוג

lad

gn

m

rito udir dal signor: da te sono remessi li toi peccati. Sorella ue nerabile pho a te ho questi exépi de sancti pposto: acioche le lachryme p la copunctioe te siano suaue & dolce: la bona com puctioe e thesauro desiderabile & i enarrabile gaudio ne la mé te de lhomo: laia laquale ha & possiede eopunctione ne la sua oratione: pfice a la salute: lhomo forte no e maco da esser laudato nel piato: gto ne la bataglia. Ma pche dopoi el baptismo habiamo inquato la uita: baptizamo co le lachryme la coscien tia nostra. Doue sono &uersano le lachryme: li se accende el fo co spiritual: elqle illumina li abditi & secreti de la mente: le lachryme de li peniteti: i luoco di baptismo apresso dio sono reputate. Sorella mia i christo dilecta: se la copunctione secudo dio harai: beata nel futuro seculo sarai: la copunctione del cor e sanita de lanima: la compuction de la mente e illuminatio de laia:pchealhora lanima e illuminata: quando a le lachryme la se copunge: la compunction de le lachryme e remissio de li pec cati: pche alhora li peccati ne sono scanzelladi & remessi: quan do con lachryme a memoria li reducemo: la compunction co duce a se el spirito sancto: perche certamente quando el spirito sancto uisita la mente immediate lhomo piangi li soi peccati. INTERROGATIONE. O fratello mio dime te priego: qual sono le cause del nostro dolor: p lequal i questa una mor tal piangemo. RESPONSIONE. Per li peccati nostri: & per le miserie de questo mondo: & per la compassion del proximo: & per la disection del celeste premio dobiamo sempre lachrymare. Per li peccati piangeua quellui che diceua: laucro per ogni nocte el lecto mio: & con lachryme bagnero o signore el strato mio. Et anchora questui medemo gemendo la miseria & calamita de qsto mudo sospirado diceua: guai a me poche lo icollato & habitatió mía e molto plogata habitai co

rafie

pueni

le pe

mila

lando

iquado

norue

1 pranie

rdodi

2 Contro

jualco

te redu

phen

delcon

mabile

TOOR

veccan.

erico d

teelde

obten

odip

)auid!

padre

cura

li dil

ella

1116

li habitati cedar: molto o signore e incola & pegrina laía mia. El signore mosso per compassione pianse sopra Lazaro: & sopra la cita de Hierusalem dicendo. O se tu etiam cognoscessi: cioe amaramente piangeresti p contritione. Etia Paulo aposto lo elqual comando douersi asegrar có li gaudenti: & piangere con li flenti: per compassion se doleua dicendo. Qual e quello che se inferma: & io non me infermo! Per la dilection del cele ste premio piageuano li iusti: & diceuao. Sopra li fiumi de ba bylonia li sedendo piangeuemo. Dűméte che di te o syon se ri cordauemo: la uita presente e morte: pche la e piéa de miserie: laqual no e in patria: ma in uia: no e in casa ma in exilio. In que sto modo habitando non siamo pero ne la predistinata nostra cita: ma i peregrinatio. Come glie scripto. Nui no habiamo q i questo modo citade stabile & manente: ma cerchiamo la futura. Sorella mia dilecta: &po io te conforto & amonisco che im prima tu piangi per li peccati tuoi: secoderiamente per le mise rie & calamitade de questo mondo: & per la compassion del p ximo: ma ultimamente per la dilectione de dio e del celestiale premio. Honestissima uerzene prega dio co ogni deuotio: chel te dia copunctione di mente: & uera cotrition de cuore. La co punctioe fa che Christo iesu habita in nui: come esso medemo dice. Io & el padre uegneremo: & apresso quellui che me ama faremo massione. Douele lachryme abundano: li le praue & p uerse cogitation no se appropinquano: & si pur alcune sia de se acostano p suggestion diabolica: ramé iui no fano p dimoraza radice. Le lachryme apresso dio dano a nui sempre grade sidu cia. Sorella mia in christo molto amabile odi la uoce de Iesu christo sposo tuo che dice. Leuate suso o asa mia p dilectioe:i poche lo inuerno e passato: la pluuia sene ita & trascorsa: li fio risono apparuti i terra; el tépo de cerpir e uenuto: la uoce de la

tortora e udita ne la terra nostra: coe la uoce de li predican.i apostoli ne la chiesia: p la tortora che e ucello castissimo: lagl ne li luogi excelsi &ne li arbori sole sempre nidificar: & morar: se itende & significa li apostoli & li altri doctori de la chiesia li gli p bona & sancta uita possono dire. La nostra couersatioe e i cielo. Laql etia hae el gemito & piato in luoco del cato: signi fica el plorato de sancti: ligli icessabilmete cofortão li suoi ala méto & piato dicendo: siate misericordiosi & piagete li uostri errori & peccati: Imptanto hoesta uergene: tolli lo exemplo di questa tortora: & piagi p amor de iesu Christo sposo tuo duméte che quello ueder possi regnate nel solio del regno suo. Le meglior cosa & piu utile a re piagere co lamore de iesu Christo che có il timore de lo iferno: le gene & golte tue sono belle coe de tortora. El natural de la tortora e chese p caso la pde el coiu ge & copagno: altra piu no cercha. Osposa de xpo assimigliate &tu a questa tortora: & oltra iesu christo sposo tuo: nó cerchar altro amatore. O sposa de Xpo uogli esser simile a la tortora: piagi ullulado de di & de nocte có desiderio de iesu christo spo so tuo: pche le gia asceso al cielo: acioche ultimamete meriti de ueder la sua facia ne la dextra del padre: le golte tue sono belle o sposa mia come quelle de la tortora. Ne le gene sole esser & dimorar la uerecodia. Sorella uenerabile tu hai le gollte de tor tora se per uergogna de iesu Christo sposo tuo: non fai nulla cotra la sua uolunta s'hai le gene de la tortora se con amore & riuerétia de christo possponi quelle cose lequale cognosci no es ser grate: ma despiazeuole alui: hai dico le golte simile d la tor tora: se oltra christo amico altro no ami: unde sorella mia caris sima con lachrime incessabelmente li peccati toi laua ogni zor no: absterge le tue negligétie per compuntiõe & lahrime: Li fal li & transgressió de li ordeni: statuti & regula uostra senza iter. XXI

mia,

& fo,

scell;

polto

angere quello lel cele

nideba

ron sen

niferic

Inqu

a nofth

la fum

chem r le male

andd;

eleshak tio:che

Laco

edemi

neami

ue & ?

iadel

orazi

e fidu

: Iclu

ioeil

Hifio

dela

missione con lachryme o sorella studiate de lauare: p le lachry me & copunctione congsta a te la remission de li toi peccati: p le lachryme & spessi sospiri uolli acqstar li cterni gaudii: piagi li peccati & sceleragine che hai comelse: li mali che hai facti pia gédo có memoria: la unda del axiato core te bagni. Costrézeri apiager: el fiue de le lachryme: que cose che hai prauamete fa cte: co pianti scazella: &ollo che tu hai illicitamete comesso: co lachryme laua. Honestissima uergene: se i qsto seculo non pia geraili toi errori & peccati: quando dirai tu a dio: hai posto & messo o signore le lachryme mie nel cospecto tuo! Charissima se no piangerai le tue iniquitade i questa mortale uita: gdo diraitu. Le lachryme mie o signore surno a me pane di e noctes Te amonisco aduq; o sposa uerace de Christo: che i questa um bratica uita pianzi li tuoi peccati: acioche: poi possi consolarte ne la celeste patria: come glie scripto. Beati quelli che piango notimperoche essi sarano consoladi. Amen.

De la tristitia. Sermone Vndecimo.

L signore dice nel euangelio: Inuerita inuerita dico a uni o seguaci & discipuli mei: che uni piazerete: il mo do alegrerasse & uni ue cotristarete: ma el nostro cor doglio & tristitia se renertira poi in gandio. Salamo dice el cor alegro chiarifica la faza: ma el spirito tristo genera maléchonia a lasa: Laso conteto & inbiloso fa la eta florida: ma el spirito tristo deseca le osse significa ne li beni che reccui da dio no te lamé tar: & in ogni cosa a te no cocessa secuido el tuo no ler: no te con tristar de cio murmurado. Ogni mal peiede da la tristitia me tale. La iocundita del cor e uita del homo. El cuor prano dara tristitia: ma lhomo sanio resistera a quella: per la tristitia se approxima la morte al homo! El cor alegro sala nalitudine boa:

R

(ec

ma alhomo tristo se li sechano le osse. El beato etia Athanasio dice: luhomo tristo & malenchonico sempre machina & pensa male: & cotrista el spirito sancto che dio li ha dato. Questo ét ne insegna Paulo che dice. No uogliate cotristar el spirito scto che habita in unimelqle sete signatii el zorno de la redeption. Vedi aduq o sorella carissima el piculo tuo grade: & no contri star el spirito sancto che habita i te:acioche lui no te abadoni. Deschaza da te la dubieta: & aíosita: pche luno e laltro cotrista el spirito sancto: deschaza dico da te la tristitia: pehe lei e sorel la de la dubieta & aïosita. Certaméte la mudana & secular tri> stitia e pessima tra tutti li catiui & puersi spiriti: & molto nuo ce a li serui de dio: la tristitia che se assume p le cose téporal con quassa & butta a terrali serui de dio: poche el spirito sctó non puol sostenir la tristicia carnale. Dilecta aduq; i Xpó mia sorel la: uestita sempre de la spiritual letitia: laqual ha gratia apresso dio. Ogni letitia spual sempre e boat & pensa ben & desprecia la uana tristitia. Se la tristitia spiritual no fusse bona: el pphera mai hauerebbe dicto. Alegratiue nel signor: & iubilate uni iusti: & gloriatiue tutti uui che haueti el cuor recto: & anchora. El iusto se alegrera nel signore: & sperera in esso: & tutti li dretti de cuor saranno laudati. INTERROGATIO-Ofratello charissimo se la tristitia e cativa: & nuoce a li serui de dio: che unole dire che Salamon dice. El cuor de li sapienti douc glie tristitia: & el cor de li stulti doue glie letitia! RESPONSIONE. Venerabil sorella questo che dice Sa lamon: non se intende se non de la spiritual tristitia: & secular letitia: come se piu apertamente el dicesse. El cuore de li sapien ti: doue glie tristitia spirtuale & el cuore de stulti doue glie la seculare letitia. Quelli che hanno la tristitia secundo dio sono sapienti: & quelli che lhano secundo el seculo sono insipienti. XXII

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Pal. E.6.4.4

chry

piagi Lipia trezen

ētefa,

No:col

ion pia

rillima

idodi

nocte!

Maun

nfolar

plango

dicoa

e: il mo

tro co!

eclos

thonia

TICO III

lame

e cod

ia me

dara

102:

Vnde el signor dice nel euangetio: exhortado li suoi discipuli a questa spiritual letitia. Alegratiue & exultate: peroche li nomi uostri sono scripti in cielo. Et Paulo Apostolo: come tristi: ma sempre gaudenti: & achora. Alegratiue sempre nel signore : an chora dico alegratiue. La tristicia adunq; spiritual e utile & bo na: ma la tristitia che nasce da la cupidita de le cose temporal e catiua: & pessima. De la tristitia spiritual glie scripto. Beati sono quelli che pianzeno: poche essi sarano consoladi. Ma dela tristicia secular Salamon dice: Molti occide la tristicia: & nulla utilita e in essa. Anchora de la spiritual leticia dice Dauid. Allegrase el cor de quelli che cerchano el signore: Et de la secu lar se dice. Guai a uui che al presente ridete: poche pianzerete. Sorella carissima asculta & odi quello che dice el beato Paulo. La tristitia che esecundo dio: opa la salude de la peniteria: ma quella che e secundo il seculo genera morte. La oration del homo: laqual e sempre tepida & trista no puol asceder a dio. Do ue sara tristicia ueramente obstaculo al spirito sancto: li la ora tion nostra nó puol esser acceptabile: pche la e in ferma: & non puol ascender a dio. Imptato sorella mia amabile lassa da par te la tristitia: non esser trista & malinchoica: descaza da te dico questa pessima tristitia: no te somerzer in questa tristia perseue rando in essa: & non uoler chelei domina & signorezi el cuore tuo. La tristitia e uno de li septi principali uicii: & pho da tutti maxime da li serui & ancille de dio deuese co ogni solicitudine schinar. Vnde il beato ysidoro dice: Se ben & piatosamenre uiuerai: mai sarai tristo: peroche la bona uita i se a sempre gau dio. Honestissima sorella scaza adunque da te la tristitia: per roche si come la tarma manza el uestimento: & el uerme rode el legno: cossi la tristicia che non e secundo dio: nuoce & consumma el cuore de lhuomo. Munda adunque da ogni tri-

CI

ma

le.

che

adi

stua sera apresso dio molto acceptabile. Imptanto sorella uene rabile: ne la recordation de li tuoi peccati pianzi: Et ne lo amor de Iesu Christo tuo sposo: sta sempre iucunda & alegra. Ne la memoria de li precedenti & passati tuoi delicti contristate: & pla speraza de li celestial beni: cosoladote iubila. De le colpe tue passate & negligetie dogliate: & de la promission del celeste re gno alegrate: alqual degnasse quellui de pducerte a cui nel tuo corpo uirgineo hai preparato iocundissimo habitaculo. A mé.

De la dilectione de dio. Sermone Duodecimo.

pulia

mom

p:m:

ore: 310

e & bo

porale

catifo

la dela

: & nul

David

la feco

nzerez

Paulo

itia: ma

Lio. De

lilaon

: & nor

i da pu

te du

perlex

cuor

datum

rudin

man

re gan

a:pe

10 10

ice &

ILLIA

L signore nostro misser lesu Christo dice ne lo euangelio. Se alcuno me ama obseruera el mio sermone: ouer parlar: & il padre mio amara quello: & a lui ue gneremo: & mansione faremo apresso lui. Et sancto Ioanne di ce. Nui amemo dio: pche esso auati amo nui. Chi ama dio pre gera lui p li soi peccati & cotignerasse da quelli. Sorella carissi ma ama dio: & inuoca quello ne la tua sasute: peroche ne la dilectione e uita: & nello dio sta la morte. Dio non uuol essere amado folamente con parole: ma con puro e drecto cuore: & etiam con bone ope. Quellui non ama dio elqual contemne li suoi comandamenti. La mente del timente dio: non e in terra: ma in cielo: p el desiderio grande che ha de fruir le cose celestia le. Teamonischo sorella carissima che sopra tutto amidio: p che el te ha ellecta auanti chel mondo fusse mondo. Vnde do biamo amar piu dio che li parenti nostri. La cason pche potria adimadar alcuo : pche dio ha facto nui &li pareti nostri cole p prie sue mane: cioe co la sua potétissima uirtu: coe glie scripto. Esso ha facto nui & nó nui medeminui. Christo ce ha dato ma zor cose che a li paréti nostrri: & pho sopra li paréti dobiamo amar Christo. Eglie stultissima cosa amar più alcuna cosa che

XXUI

dio: & chi ama la creatura piu chel creator fa gradissimo error & peccato: preponédo lamor de la creatura a quello del creato re. Omiserabile cosa pur de aldir: non che farla. Sopra tutto aduq dio da nui debbe esser amato. Vogli dir te priego hone stissima uerzene co feruere amor & dilection a xpo sposo tuo: quello che se dice nella catica. El dilecto &sposo mio ama me: & io lui: elqual sepasce fra li gigli: dumente fazi zorno: & se in clinino le umbre. Sposa del uerace xpo te prego che piu apramete dichi. El mio unico dilecto se acompagnara a me i uincu lo de charita: & amore: & io a lui me coiungero & associaro: co mutua & scambieuole uice de dilectio: elqual se pasce fra li zigli:cioe se dilecta & iocudasse de stare fra le candide & odorife re uirtu de li sancti: & fra li chori de le uergene: dumente fazi zorno: & se iclinano le umbre: cioe p fina che questa nebula pas si de la presente uita: & apparischa el zorno: cioe uenga la clarita de la sempiterna beatitudine. Sorella mia carissima: le rasoneuele & iusta cosa amar dio có tutto il core: & a lui có tutta la uolunta acostarse: el ql e grade & sumo bene: amar el sumo be ne: eglie suma beatitudie. Quelui che ama dio e bono: se le bo no adunce glie beato. Q uato lhomo ama piu dio: tanto mazorméte sara beato: La dilection & amore e propria & special uirtu de sancti. A mantissima a mi in xpo sorella mia: pho que Re parole te ho dicte: acioche nullo amore dequesto seculo te separi dal uero amore de Iesu xpo. Osposa de xpoetiam te pre go che dichi a nui quello che se dice ne la Cantica: acioche possi exprimer lo amor del tuo dolcissimo & celeste sposo. Fasiculo de mirrha: eglie lo dilecto mio: fra le ubere & pecti mei dimo rere. Di aduq; piu chiaro & aptaméte o carissima: acioche quel che dici intediao: fasiculo de mirrha eglie lo dilecto mio: fra le mamelle mie comorera: el loco del cor e fra le ubere cioe fra le

(c)

TIL

mo du

8

6

[ca

gal

00

010

tin

fto

di

qu

11:1

131

m

Po

mamelle : el dilecto adunquio fra le ubere mie commorera: cioe la memoria la dilectió & amor de iesu Christo sposo mio: sempre sarra infra le mammelle: cioe nel cor mio: & improspe rita: o uero si a inaduersita sempre me reduro a memoria: tutti li beni chel me ha dato pche lui me ha amato: & per me glie morto: & ascese al cielo: & acioche a lui uadi ogni zorno el me chiama dicedo. Vieni dal libano: o sposa uieni dal libão. Vieni & sarai coronata. La leua cioe sinistra mano de iesu christo spo so mio sotto il capo mio: cioe il dono del spirito sancto requie sca in me dumente che io son i questa presente uita: & la itelligentia dele sacre scripture sia ne la mente mia: acioc che quello cognosca: & psectamente ami. Et la dextra sua abrazara me cioc faza el sposo mio chio puenga ala optata & eterna beatitu die. Ocharissima mia sorella prega le acille de Christo lequale teco sono: & di a loro: o sorelle mie: fulcite & caricatime de sio ri: & circundatime de pomi: pche damore de ielu Christo sposo mio anhello & languisco: O uui sancte le mie sorelle: lequa le gia Christo sopra tutte le cose amate: & nulla al suo amore preponete: Caricatime de exempli de le bone uostre opere: & i che modo Christo iesu dilecto mio trouar possi prego mostra time: perche languischo & infermomi per lo amore suo: Que sto amor e dolce: questo languor e suaue: questa ifirmita e san Cta: questa dilection e casta: questa conjunction e intemerata: questa copula e inuiolata: questo abrazamento e illibato & incontaminato: o uni dico le mie sancte sorelle: caricatime de fio ri: cioe de exempli de le uostre bone conversatione: perche tut ta me infermo & languisco per lo amore de Christo iesu sposo mio. Honesta uerzene: ueramente tu languirai & infermerai per lo amore de lesu Christo sposo tuo: se per lo suo amore co téni & desprezzitutto allo che i questo mudo. Tu ucramétep XXILII

POTTS

reato

Ltutto

hone

o tuo!

name & fen

u apra

luna

frale

odom

ince la

dulapi

lada

derale

tuttal

umoh

(eleb

ito ma

[[peal

ho que

e possi ficulo

lo amore de iesu christo inferma iaci nellecto de la contempla tione se christo sopra tutte le cose ami: per lo amore certamien te de christo sei inferma se piu che le transitorie & terrene: le ce leste & permanente cose ami. Veramente dico per la dilection & amore de christo rutta languida: o sorella mia iaci nel lecto de la intima & intrinsecha disectione & suauita: se ne le sancte operation sei forte: & ne li terreni facti debele. Sorela mia mol to amabile se christo con tutto il cuor tuo amerai: nulla prepo nendo a dio amor suo: con esso iesu christo spoxo tuo nel cele ste regno tutta licta & iubilosa: eternalmente goderai: Sechri sto con tutta lamente & desiderio tuo seguiterai: amando lui teneram ente: no e dubio: che a lui come dolcissimo sposo tuo serai copulara insolubelmente & unita seguitado lui con le san cte uerzene in ogni parte doue landara. Se co tutta la deuotio te acosterai a christo sospirando alui di e nocte i questo presen te seculo: me rendo certo che te trouerai poi contenta nel celes ste palazo: &frali chori uirginei canterai per alegreza quelli dol ci hymni & suauissimi canti. Come glie scripto. Qui pascis in ter lilia: septus coreis uirginum sponsam decorans gloria sposisce redens premia. Q uocunq pergis uirgines: secuntur arq laudibus: post te canentes cursitant hymnosque dulces personant. Pero te ho dicte queste cose sorella carissima: acioche ami christo sopra ogni cosa: & non nulla preponi al suo amore Te prego dilecta sorella niuna: oltra christo uogli sentir dolce za:nullo suori de christo cerchi amor: alcuna oltra christo no amar belleza: piági per lo amore de christo: per fina che meriti quello uedere ne la dextra del padre suo regnante: A men.

De la dilectione del proximo. Sermone Terriodecimo Orella Carissima ascolta & odi quello che el signore nostro iesu christo dice ali discipuli suoi in questa sola cosa

001

di

cta

Can

che

120

mo

ST CE

la cosa cognoseranno tutti che seti mei discipuli: se amor & di lection insieme hauerete. Tutti li fideli: sono discipuli de Chri sto. Ciaschaduno e discipulo de quelluitla cui doctrina seguita. Adunq chi uol esser discipulo de Christo: studiasse li proxi mi suoi come se medemo de amare. La dilection del proximo no opera male. La casons pehe la plenitudine & ci pimento de de la leze e la dilectió & amor fraterno. Vnde Paulo apostolo dice: Caminate in dilectione amando dumente uiuamo li pro ximi nostri: come etiam christo ce amo: & diede se medemo a la morte per nui. Item san Ioanni apostolo dice: chi ama el fra dello suo rimane nel lume de la gratia: & scandalo no e in lui. ma chi ha in odio el fradel suo e nele tenebre de peccati: & p es se camina non sapendo doue el uadi: imperoche le tenebre han no obcechatili ochii suoi. Se alcuno dice el sopradicto sancto Ioanne: dira io amo dio: & il suo fradello hauera in odio: que-Ruie mendace: & uerita non e in lui. Et questo comandaméto habiamo da dio: che quellui elquale ama dio: ama etiam el fra del suo. Quellui che non ama el fradel suo: elquale con liochi corporali uede: come he possibile che lamidio: elquale non ue des Et Salamon dice: quellui che e amico: ama in ogni tempo: & prouale el uero fradelo ne la necessita del proximo. El beato Augustino dice: lhomo uinci per la humana felicita: & uinci il diauolo per la dilectione del inimico. Tamen sorella mia dile-La non debbe infra li serui & ancille de Christo esser dilection carnale: ma spirituale. Niuna cosa e a dio piu chara & speciale che la dilectione: & niuna cosa e tanto & piu al diauolo deside rabile che la extinction & sinorzaméto de la charita. Ogni ho mo fidel judica & existima esser tuo fradello. Aricordate che uno solo artifice ce ha facti. El sancto & uero amore non in in se scandalo ne amaritudine. Sorella uenerabile: ne la dilection d XXV

mpla

tamen

ie:lea

lection

el lecto

e fancti

niamo

la prepo nel cel

Sech

andola

poloty

ion lesa

dayo

nel celo

uellid

palcism

riaspo

itur atq

peno

lochea

amor

dola

Ito Di

meru

more

rola

del proximo potrai cognoscer in che modo &pche uia debbi p uenire a quella de dio. Si come la dilection folieua lamére: cos si la malitia demerge & sopoza quella. No potrai ueramente a mare dio senza el proximo: ne el proximo senza dio. Vera & p fecta charita ticni se lo amico ami in dio: & lo inimico per dio. Q uanto sarai larga & magnanima in amar el proximo:tanto serai eminente sublime & alta ne la congregatio superna de dio. Se inuerita ami el proximo tuo: no edubio alcuno: che el core tuo uersa & e in suma pace & tranquilita. Quelui elquale ha i odio el proximo suo: e circundato de tenebre & tedio ffor zandose de amar lui: ma no puote: perche non ua inuerita. Pur ga lochio tuo mentale da le passion o sorella mia: acioche con quello possi ueder dio. Maximamente o reucrenda sorella rea monischo: che alcuno homo carnalmete non ami. Vnde el bea to ysidoro dice: Eglie molto in terra dimerso & sopozato quel lui che ama carnalmete homo: elquale e per douer morire: piu de quello se conuiene. Non possiamo con dio rimanere: se in questo seculo uiuendo non siamo unanimi & de uno core ne la sua casa. Se uogliamo far & adimpire li comandamenti de dio: dobiamo li proximi nostri: come nui medemi amar: pche certamente se inuerita & senza dissimulation lhomo ama lhomo fratel suo. presto presto placara dio padre. Q uellui che a ma el proximo inuerita: non puol far homicidio: non comete adulterio: non furto: non piurio: no dice salso testimonio: non rapina & roba: no ha inuidia ad alcuno: & no litiga fuzendo tu te le ocasion p legle facilmente se puol romper la mor fraterno & pace de la mente sua. Imptanto honestissima uerzene la dile ctione de dio & del proximo: ne laquale tutta la leze consiste pende & li propheti: sempre meditiamo: pensamo: & con ope

te

cha

PO

mi

bl

ra exequiamola. Ma seel proximo nostro patisse qualche affanno: tribulation: infirmita & dano: ouero le posto ne la carcere: se per lui se dolemo: manifesto he che siamo nel corpo de de la chiesia: ma seno se dolemo: non e dubio alchuno che siamo precisi & tagliati da quello: Imperoche la charita la quale arcoglie & uiuifica tutti li membri de la chiesia: se uedera nui a legrarse per la ruina del proximo nostro: inmediate & senza memoria precide & taglia nui dal corpo mistico de dio come membri quasti & putrefacti: & sente il dolore de questi mem bri:dummente che sono & contengosi co il corpo: ma poi che el membro sarra preciso & tolto uia dal corpo: nó potra sentite molestia ne dolerse. Se la mano: piedi: ouer altro membro sarra preciso dal corpo: quantuq; poi esso corpo halora susse i molte parte & pezi diuiso & minutato: ouero posto in suogo: quella mano gia precisa non sente dolor alcuno: perche la e diuisa & segregata dal corpo: Cossi e ogni christiano elquale non se duolene assanna p compassione del dano daltruito sia tribu lation:angustia:ouer necessita:ma pezo e molte siade sa liegra esser alieno dal corpo de la chiesia. Vnde nui honestissima uerzene se uera & perfecta charita uogliamo custodire: amiamo bene: & secundo dio tutti li homeni fideli come nui medemi. Studiamo de amare o sorella mia acioche: per esser Christo ca po nostro: nui meritiamo esser suoi membri: Et acioche apparendo Christo elquale e gloria nostra: nui per concordia de charita & per dilectione de dio & del proximo con esso etiam possiamo apparer i gloria celeste. Alhora certaméte se ama la mico: se no p si ma p dio da lui eamato. Vnde il beato ysidoro dice. Quellui che itempataméte ama lamico: piu presto lama p si chap dio. Alhora ciascuo a la bota & diuia iustitia deuéta cotrario: quado despreza &caza da se lamico pcosso &coquas-IYXX

bbio

te: co

nentes

era & o

perdio

no:tan

bernad

o: chee

elqual

cdiofo

rica.Pe

ochem

rellan

deelbe

12000

orireipi

ete: [0]

COTOR

menna

ar: po

mallo

luide

coma

110:1101

mdo!

acerno

ladik

nlilt

n opt

sato da qualche ifortunio & aduersita: la uera amicitia p nulla occasioe he exclusa & caciata: in alcuno tempo o sia psperita: ouero aduersita non se cancella & anichila: ma intrauega quel se uoglia: lei sta ferma stabile & pseuerante. Pochi sono li ami ci:liquali insino a la fine:rimangano & siano ueri & cari amici. Quella e ucra & perfecta amicitia: laqual nulla de le cose de la mico cercha: se no la beniuolétia sola: cioe che ami gratis senza rispecto alcuno lamante lui. Perlaqual cosa sorella mia ama bile in Christo te amonischo che ami li amici toi in dio. Come principio & origine de ogni nostro bene. Ama anchora li tuoi inimici se inimici li poi chiamar: & non amici per amor de dio. come glie scripto. Amate li inimici uostri: & fate del ben aquel li che ue hanno rancore & odio. Et anchora: se lo inimico tuo hauera fame: dali manzare: & se la sete da li da beuere. Irem uo gliate quelli che ue pseguitano: benediteli & no li uogliate ma ledire. La dilection e sorella de la charita: charita no fu mai sen za dilectione:ne dilectione senza charita. Honesta uergene le adunq; a nui necessaria la dilectione: ne la quale sono & consisteno tate uirtute: & de laquale nascono tanti beni. La dilectio ne hae duc ale: la la dextra e la dilection de dio: & la sinistra e del proximo. Niun homo potra mai có una ala uolar al cielo. Et questo pehes perche certamenteni la dilection de dio senza quella del proximo: ni ctia la dilectio del proximo senza quella de dio puol conseguir la eterna beatitudine. Prudente uerze ne: tolli & assumi queste due ale: cioe la dilectio de dio & quel la del proximo: acioche libera & expeditamente possi uolare: ben operado: & perucnire a la patria del celeste regno. A men.

8

&

beni o discipuli mei che uolgiate a uoi fussero facti: & uoi quel medemo alialtrifate. Ne lequal parole: certaméte se adimple la leze & ppheti. Et Paulo dice: che se deuéo alegrar: có quelli che se alegrano: & piazer co alli che piagono. Et acora el dice: Receuete ue prego li ifermi: & co tuti siate pacieti. Et Salamo dice: Quellui che desprecia el pximo suo pecca. Habi sede co il proximo tuo ne la pouerta sua: acioche etiam ne li beni suoi te possicon lui alegrar. Nel tépo che el proximo tuo e in assan no & tribulatione: uogli alui esser fidele: acioche ne la sua here dita possi & tu esser coherede. Q uellui che pone offendiculo & lazuolo al proximo suo: piusto iudicio dedio caze in essa fossa: Laquale ad altrus hauca preparato. Vnde el psalmogra pho dice. A perse il laco & ha cauato quello: & e cascato ne la fossa laqual ha facto. Q uellui pfectamete non ama el proximo suo: elqual ne la sua necessita no lo secorre. Quato mazor mente p compassione succuriamo ali proximi nostri postine le loro necessita: tanto piu: & mazormente se adeherimo & ap proximamo al nostro signore & creatore. In tal forma & modo dobiamo hauer sollicitudine & studio de nui: che no negli giamo &paruipendiamo la cura del proximo. Impranto o so rella mia dilectissima: qlo che a teno uogli che teadiuega:ne etiam al proximo tuo desideri debia intrauenire. Coduoleti a le calamita aliene: Affanate co pianti ne li merori & cordogli alieni: &ne le tribulation altrui: & tu per compassion sii trista Cũ li infermi uogh esser inferma: pianzi per conpassió li assani altrui: come li tuoi. Cum li piazenti pianzi: Vogli essertal & si facta ali altri: qual tu brami & dessideri siano li altri in uer so di te. Quello che ru no uoli patir: no lo far etiam ali altri. Non far ad alcuno male: acio che per iusto iudicio de dio a te quel medemo no intrauenga. In tal modo sii clemente & beni XXVI

nulla

erica

li ami

amid

osedeh

atisfor

nia ani

). Com

ralitu

E dedia

en aqu

nico ak

Item u

diana

I mark

ergene

& conf

dilect

Cinilha

al cido

io for

za que

e uni

& que

rolard

4 mcd

· XIII

cheel

actil

gna ne li altrui peccati: come ne li toi: acioche non te insup bissi existimado piu te medema che li altri. Sel tuo inimico cascha ra i glche machameto: no te allegrar: & ne la ruina del tuo aduersario no te leuar: & sopra lo interito del inimico te dico no te iocudar: acioche ét a te nó soprauéga el male: nó te extollere p il caso del inimico: acioche dio puettura no conuerti lira sua i te: Q uellui che certaméte se aliegra & préde consolation del cadimeto suo inimico: presto presto uerra il male sopra di lui Sia aduq; lo affecto humão inverso il misero. Sia dolor de co passion inuerso il pouero: lo amor & la misericordia sia inuer so lo humile & despreciato. Sel tuo inimico hara fame & sete dagli da magiare & bere. No despreciar li poueri. No cotemner li besognanti. No uilipéder li pupilli. Nessuno da te rice ua tristitia. Nessuno da te cosuso si disparta: ma co tutti sii discreta & piaceuole. Visita li infermi: cosola li pusilanimi: acio che ne la eterna beatitudine & tu etia meriti di esser dal signor consolada. Amen.

Dela misericordia de laqual dobiamo esser ornati. Ser. xv.

Orella mia carissima ascolta Christo Iesu dicete nel euagelio: Beati quelli che sono misericordiosi: impo che essi coseguirano la misericordia. Et anchora sia te misericordiosi: poche achora il padre uostro celestial e misericordioso. Et san Paulo dice. Siate o fratelli mei inuerso luno e lastro tutti clemeti: benigni: & misericordiosi: & uestiteui co me electi de dio: di essa misericordia. Certamente la pieta ad ogni cosa e bona & utile. Et Salamone dice. Far misericordia & esser iusto: piace piu a dio chel sacrificio. La misericordia sa edisica: & prepara el loco aciaschuno doue labia ad habitare: secodo el merito de le ope sue. La miseratió de lhomo e cerca si & il pximo suo: ma la misericordia del signore se extede so

ho

pra tutta la generation humana. La misericordia del signore ha sortito & coseguito el uocabulo de chiamarse misericordia p hauer copassion alaltrui miseria. Colui che inuerso altrui no e misericordioso no potra optenire la misericordia de dio: pdo nado a soi peccari. Sorella a mi dilecta i Christo. Fa che la mi sericordia: & la uerita: te precieda: cioe i ogni tuo acto &facto si sempre benigna & compassioneuole a li altrui desecti: & a li toi aspra & rigida: ueridica & nó busara. Nó lassar: ni etia uo gli abandonar mai la misericordia: laqual sei teo sorella mia harai: sii certa che lanima tua ne conseguira gratia merito & premio apresso dio Colui che ha copassio ad altrui: meritera la misericordia da dio. Venerabile sorella: quel che hai exponi lo & dallo besognando pla misericordia: & no murmurar facendo & operando quella. Impoche tale & si facta sara lopera tua: quale sarra la tua intentione. No e misericordia doue no e beniuolétia e charita. Q uel che fai fallo p la miscricordia e no p uanita: & compiacétia daltrui: Nó far nulla p laude & uana gloria: ma solo pla eterna remuneratione: Non far niente per amor dela remporal opinion: ma per la ererna mercede: no far te dico nulla p fausto & fama: ma per desiderio de uita eterna & fruir quelli beni immarces ibilitali quali degnase lomnipote te dio de condurte reuerenda sorella. A men.

Deliexempli de sancti. Sermone Decimosexto.

La emédation & couers on de li sideli: molto gioua & adiuta li exempli de sancti: sorella mia carissima.

Imprato li cadimeti & subleuario de li seti & psecti hoi son scripti: acioche noi miseri peccatori p la moltitudie de peccari no se despiao: ma la penitetia eria dapoi el nostro cadi meto: habiao spanza d leuarse: & acioche nessuo dapoi comes so il peccato que enorme e bruto: se despi de la bota de dio: xxyiii.

Epill

cality

diconi

rtoller

ira fuai

tiondi

radilo

ordea

la inue

168/10

cotem

a tene

tulna

ni:ao

I figur

Sa.m

ceren

I:Im?

noral i

lemik

o lun

ceul co

leta ad

cordia

diafa

Itare;

cerca

elo

considerando etiam li sancti homini: da poi el cadimeto & rui na loro: hauer conseguito la reparation: & per la penitentia esser restituiti nel pristino stato. El signor dio li he parso: & ha uogliuto poner ad exépio nostro le uirtu & gratie de li sancti: per questo: acioche p le loro uestigie possiamo peruenire al re gno del ciclo: &no uolendo in ben operare quelli: cioe seguitar li ne le pene affanni & tribulation! Siamo inexcufabili: Li san cti homeni dumére che furno i questo seculo: no cessarno mai de correre in ben operando. In dezuni: uigilie: elemosyne: in ca stra: continentia: & longanimita: in patietia: in suauita: in ora tion: persecution: in beniuolentia: i fame: sete: fredo: nudita: & in fadige molte per il nome de christo. Li sancti homeni de spregiarno el presette mudo: acioche lo eterno regno acquistar potessero: Non riceuetero qui le promissione fallace & richeze miserabile diquesto seculo: le quale sono causa el piu dele siade de perducer li homenische quelle non usano bene: ali eterni & infernali supplicii: ma abandonado questa momentanea & mundana patria cum tutta loro intetione: leuorno li ochi me tali aquella celeste hierusale supna. Li homeni sancti schiuaro no de no cometer peccato: in parlar: in facto: in cogitation: in el ueder: nel audito: in nel mouimento: ne li ochi: ne le ma: nel ira: in ne li piedi: ne la rixa: i nel furore: nel discordamento: e co trasto: i uanagloria: i supbia: in elatioe: i cupidita igola: i som noletia: i fornicatioe: & i uioletia: rapiedo le cose altrui: hauédo diligetissima guardia e custodia ali corpi loro & anime. De zunauão a doi modiscioe studiadose de no cometere uicio: ne i acto ne ifacto: labstinéria de cibi e bona: ma molto senza co paratio e miglior qlla de uicii. Vnde la sancta turba ecclesiasti ca de soi mébriccioe de essi sancti padri ne la catica dice le mão mie destilarono la mirrha: che cosa se itéde p le mão se no ne le.

mu

fta

fai

opatió diacti: &p la mirrha meglio se it erpetri che la mortificario de la carne & glla de uicii! Le mão de la chiefia sono li sã Eti hoi che fano & operano bone cose: de liquali se dice. Hano operato la iustitia. Lemano aduq de la chiesia stillano la mira de bone opere:perche demostrano a nui exempi di ben ui uer: facendo co o pera quello che co parole predicano: acioche mortificano li uicii de la carne nostra. Vnde uno dequelli san Cti disse. Se certamente secondo li apetiti sensuali & carnali ui uerete: no e dubio morerete. & ancora. Mortificate le menbra uostre che sono sopra la terra. Item la chiesia dice: li dedi mei sono mirrha pharissima. Alhora ueramete e mirrha probatis sima o uero perfectissima: quando da nui la carne nostra pfe-Ctamente e domata & mortificata: & li uicii & peccati in nui cessano & sono extincti. Aduq sorella i christo dilecta se desi deramo de hauer in cielo la compagnia de sancti: le de necessita che in questo mondo seguitiamo li suo exempli. Se nui pec chiamo: gia nó hauemo alcuna excufatió del peccato: la cason sie pche la lege de dio ogni zorno ne amonise che dobiamo uiuer ben & eriam li efficacissimi exempi de sancti padri sempre ce in uita al ben operare: ma se alguna uolta habiam seguitato li exempi de mali homeni: pche no seguiamo nui quelli padris Se siamo noi stati apti &aconci ad imitar li catiui nel malimo pche siamo pegri & negligenti ad seguitar li boni nel bene! Im ptanto sorella mia uenerabel pregiamo el signore: che le uirtu de sancti: legle a gili lui preparo a merito &corona: no siano a nui apena & danatione: ma a profecto & salute. Senza dubitation credemo: che se li exépi di sanctiseguitaremo: dopoi q sta uita coessi i cielo regnaremo. Quato piu lezemo le uite de sancti padrino uogliado li exepli loro imitare: tato piu siamo culpabili. Hora honesta uerzene prego lo oipotéte dio chel re XXIX

810

itiael,

: & ha

lanch

ireal

conia

Lifa

mo m

ne:ma

a: 10 on

nudia

nemade

cquila

Inda

delefa

aliete

icana!

ochi ni

chiuan

DOU!

ma: po

160:60

ui fou

haue

pe.De

70:11

72200

efialti

mão

nele

dia questa uirtu de sancti padri: cioe la humilita de Christo: la deuotió de san Piero: la charita de san Ioane: la obediétia de ha bram: la pacientia de Isac: la tolerantia de Iacob: la castita de Ioseph:la mansuetudie de Moyses: la costátia de Iosue:la be nignita de Samuel: la misericordia de Dauid iperdonar le ingiurie: & la abstinétia de Daniel: & tutte etiain le altre degne & bone opatione de li antiq & primi padri: acioche dopoi que sta mortal uita puegnir possi a la societa & copagnia de quelli. Ouerzene de Christo: contépla con ognistudio & ognizor no cosidera co quata moderanza: con quata intention & etiam co qual conpuetio li serus de Christo hano piaciuto a dio. Vn de Christo ne la Cantica: come spoxo a la sua spoxa chiesia di ce. O figliola del principe quanto e bello el tuo caminare ne li calciameti. Christo p diuina potetia e principio de tute le crea ture: & po la sancta chiesia si appella figliola del pricipe: perche la e regenerata in noua uita per la predication de Christo. Qual certamente sono li calciamenti de la chiesia? se no neli exempi de sancti padri: mediante liquali: animata & fortificata ne la uia de questo fallace seculo: & calzandose de quelli cal ciaméti: cioe imitando loro exempi pacienteméte soporti que ste mondane tribulation: tollerate p il dolce amore de christo Iesu benedecto. Soreila in Christo amabile: & nui etiam spiri tualmente se calciamo de questi calciaméti. Quando da li san cti padri sumemo exempi de ben uiuere: acioche a similitudine de glli possiamo uincer le tétation de gsto modo. Anchora i essa câtica el spoxo cioe Xpo a la chiesia parlado dice. Andai nel ortop ueder li pomi de le coualle: cioe che nasconone la co cauira de uallura de duo moti: &p risguardar se le uigne susse no siorite: & germolati li pomi puichi: cioe igranati. Le uigne spiritualméte alhora fioriscono: quado nele chiesie p el sancto baptismo li filiglioli da nouo ne la fede sono regenerati: & pre

ac

tir

tal

ad

X

tu

fan

17.

112

90

parafia la sancta couersatio: come a stabilimeto & fondamé to di bone ope: li pomiigranati comezauão ha germolare: Quã do li pfecti homeni p exeplo di bone ope: bene edificano li soi pximi ne la noua & recete couersatione quelli fermado: & sta biliendo ne le sancte ope:pla predication loro & dimostratio de bona uita. Vnde te amonischo o i Christo spiritual amica: che tu debi dar de te bon exéplo a tutti li homeni in tutta la ui ta tua. Venerabile uerzene molto desidero che p tue bone ope luci & resplédi a tutte le ancille de lequale insieme co ti uiueno nel moasterio: pche come dice el beato Gregorio. Q uelli che ad altri abscondeno la sua bona uita i se medemi sono accexi: ma ali altri no sono lume & exemplo: ma quelli certamete: liq li demonstrano exepi de uirtu p sanctita de uita operado quel lo i se che ad altrui predicano: sono coe ardeussime & affocate lampade: pche dimostrano ali altri la uia de la salute. Vnde el signore dice. La luce uostra rispléda a li homeni: acioche uedi no le opeuostre bone: & glorifichino el padre uostro: che e in cielo: pche certaméte a solo dio ogni nostra gloria si debe refe tir: tamé o uergene de Xpo te amonischo che si factaméte la ui ta & opatua sia i publico: che la itentió pho tua de piacer solo adio: rimaga apresso te i oculto. Adunquamatissima a mein Xposorella. Come gia de sopra te ho dicto. In tutte le actioe tue: í ogni opa & couersatio tua: studiate de imitar & seguir li sancti: emula & habi iuidia a li iusti: poni inazi liochi toi li exe pi de sancti: & alli etia de iusti imitado sépre cotépla & coside ra. Li exépi de atichi padri o sorella mia siano a te causa de bo na uita & regular disciplina. Coi dera la uirtu de scti: acioche opi bene & cotépla li loro documeti & amaestrameti: acioche possi uiuer bene. Niuna isamia pturbi & scadalizi la uita tua: & niuna cotraria opinion: te sgometi & contristi godendo fra: XXX

to:la

idely

tirade

e:lab

rlen

e degre

e day

Surso

Renan

tio. Vi

nichia)

arene

relead

pe: po

no ne

ortific

bellia

ITE QU

challe

m fpir

alila

licud

ichora

Anda

elacó

fulle

nigne acto

pre

te de la bona tua cosciétia. Abi bona testimoniaza: & risguar da ben la tua bona fama: & per niuno peccato & setor di uicio quella no offuscar: & etiam per niuno opprobrio o sorella mia quella se coturbi & alteri: Amé. De la cotétione. Sermoe. xvii.

Apostolo paulo dice. Essendo tra uoi zelo: inuidia&

ul

te

[13

tel

à

Po fac

81

col

8

fer

du

ted

Po

tut

las

50

CO

contentione: manifesto e: che un caminate come ho meni dediti a le cose del modo & sete ancora carnali. Et Salamone dice. Infra li superbi sempre sono cotrasti: & al tercatione & el catiuo sempre cercha quelle. Colui che camía p luogi periculosi: spesso se in toppa & caze: Cosi intrauien a co lui che ognizorno contede con il proximo suo. Lihomeni mi ti & pacifici desprezão le lite. Quelli che ognizorno isieme co tendeno da pochi homeni sono amati: & impertanto la pace & concordia aturi lihomeni sono necessarie. Sorella carissima as colta el beato augustino che dice. Oquanto poremo esser inre prensibili se co rata diligentia cercaremo di emendar liuicii no Ari: & quelli dal corenostro extirpar: co quato studio & sollici tudine reprédemo li altrui. Ma se nui ben cosideriamo: ueramente troueremo molte cose in nui da esser represe. Voglio o sorella mia che cognosci: niuna cosa infra le psone religiose es ser piu derestabile e brutta quanto sono le lite. Li quali religio si per concordia pace & fraterna dilectione debeno resplender & dar lume de bono exempio al mondo: come lumiere site & postenel cielo. Le contentione soleno uegnir: nascer & procie der da la inuidia & detractione. Unde se la altercatione & detra ctione sono & dimorano nel claustro & monasterio: douce la regular tacitumita: doue e la sanctimonia de la religion? doue e el silentio ordenado! douc e la religiosita claustral! douc e el uinculo de la charita! doue e la pace & unita fraterna! doue e la concordia & amor social? Haime gto e qsto cordial dolore &

miseria da esser pianta: poiche la taciturnita regular e perfactot ta la sanctimonia de la religione: & mancato il silentio del ordine: & a niente sia redacto e uenuro sa religiosita del monaste rio: anullata etiam la charita fraterna. Se coloro o sorella mia certamente liquali debbeno uiuer in paxe: charita: & amor fraterno: cominzano contendere: litigare: & detrahere luno alaltro: Doue e la uita tranquilla & pacifica: uita quieta & honesta uita modesta contemplatiua & angelica? Certaméte non puote li esser pace integra: doue regna la lingua mordace & detra hente: doue sono le rixe & contentione: eglie impossibile che li sia perfecta religione. Vedi adunq sorella mia dilecta che plit te & contentione no perdi le tue fatiche. Guarda che p le detra ctione & rixe:nonssiano cassi & psi li tuoi zorni. Metimente te dico & con ogni tuo studio considera che per le altercatioe iurgii & contentione non perdi le celestial promissione. Sii o sorel la mia sollicita che p parole stulte no perdi li gaudii eterni. Im ptanto sorella mia refrena la lingua tua: & sarai religiosa: pche facendo lopposito: no poi meritaméte esser chiamata moacha & religiosa. Vnde se per uentura tu no me credi: ascolta san Ia como apostolo che dice. Colui elquale se pensa esser religios: & non refrena la lingua sua: ma inganando el core suo: la obse ruantia & religion del quale certamente e friuole uana: & ca duca. La lingua e piccolo membricello nel corpo humano: nie tedimeno se la non e refrenata: macula & corumpe tutto el cor po: perche si come quel pocho de fermento &leuado corumpe tutta la massa: & tutta quantita di la farina: & si come la picco la sentilla de foco brusa & cosumma una gran silua: cossi la lin gua laquale in se non ha freno. Scandaliza isignori: prelati: eguali:compagni subditi:piccoli & grandi tutti a la iracundia prouocando. La lingua mordace & contentiosa: se la non ha

gual

Ulcio

lama

TVX.5

aidiag

meho

arna

11:83

amia:

Henan

menin

Hemen

a panti

firmat

dan

MININ

& folk

O:UCT

logher igiolea ireligi plenda

e (mi

proce

x deta

nucell

doux

uced

reela

ore&

freno: nessuno con li mei pora pacificamente uiuere. La rixosa lingua & piena di ueneno che non se castiga refrenadose: condura tutti li soi compagni a scandalo. Sorella uenerabile: eglie impertanto utile a te: & bona cosa che phibissi & refreni la lin gua tua dal mal:acioche le labra tue no parlino iniquita & do lo. Cossidera de che loco sei uenuta: & afar che ne la religion etia sei intrata. Te partisti dal mondo: & ali lochi de dio muniti & forti per combatere: cioc al monasterio sei scampata: Le riche ze del mondo hai postpose & conculcate: & al monasterio per meritare quelli imarcesibili & celestial beni sei uenuta: & pho uoluntariamente hai electo pouerta: acioche non te recordasti per lauignire quello che per dio despretiado hai abandonato. Schiuate adung de no te uoler antiponer ali altri per uanita & iactantia: Quanto fra le tue sorelle sei mazor: tanto piu in tut te le cose te humilii. Lassa le couenticule & no uoler ad alcuno dethrazere. Fuzi le murmuratió & susurratió. Nó uoler ascol tar le susurration: & no prestar le orechie a le murmuratioe. Se para le tue orechie da li detrahenti: come da pessimi serpéti: su zi te dico o sorella mia li detrahenti & murmuratori come serpenti: poche li detrahenti infundeno el mortifero ueneno ne le orechie de quelli che li aldeno. Colui elqual detrahe: & chi uolentiera ascolta el maldicente: luno e laltro: grauemente pecca. Hoesta uerzene asculta quello che Dauid nel psalmo dice. No sentai co el concilio de la uanita: & co li mal factori: no intraii. Tu adunquo sentar con el conseglio de li uani: & con li detrahenti & maldicenti non te mescolare: non cotender in niuna co sa:in niuna cosa te dico studiate de non contrastare. La conten tione parturisse litte: la contentione extingue & smorza la pace

60

ne

qu

mi

bu

Se

lali

mi

UCI

mu

TITU

ten

COL

מנוס

lat

lea

810

ונות

del core: la contentione fa nasser le rixe: Semina le discordie: li animi accéde a lodio: extirpa & descaza la concordia & amor fraterno: & alultimo conturba & obfusca lochio de lamente: Come dice dauid. Lochio mio o signore e turbato dal furore. Aduq amabile in christo sorella te conforto & amonisco che per niente uogli conessuno cotrastare. Non contender per cibo ni per el beuer: ni etiam per uestimenti ma: receui da le ma ne de le tue preposite humelmente quello che te sara dato: quello te dico o sorella mia che da le preposite tue te sara administrato receui senza murmuratione: Se la tua sorella ha ha buto melgiori uestiméti che tu nó hai receuto: no te ne curare. Se la tua preposita dara a te uile uestimento: & a unaltra sorel la li dara melgiore & precioso tedico sorella mia p questo non murmurare in niuna cosa temporal: no uoler elezer el melgio. In queste caduche & mundane cose no uoler desiderar le milgior: perchete arecordo che no sei uenuta a lericheze ma ala po uerta. Tu o sorella mia non sei uenuta almonasterio per accumular & haner le terrene richeze: ma solum per aquistar le spiritual uirtude: no sei uenuta nel claustro per respléder & iactar te ne le preciose uestiméze: ma p seruir adio in simplicitade del core tuo: no sei uenura alordene moastico p parer gloriosanel tuo uestire auanti li ochi de li homeni: ma acioche p humilita piazi adio: no sei uenuta ala sacta cogregatioe passequir & far la tua uolunta: ma p obedir alaltrui: & p dio despresiar tutte le cose terrene: & facédo altraméte: o sorella mia saria sta mel gio fusti rimasa ne la casa de tuo padre: che nel moasterio ue nuta cercar li exquisiti & preciosi uestimeti melgio te saria sta ch ne la casadi tuo padre hauesti habuto piacer & solazo che i XXXII

DOKE

: cop

etegl

nilal

ta&d

ione

unin

-erich

teriope

: & ph

donar

Dania

HU IDE

dalam

ler alo

atives

rpéni

omelo

OTO DO

Chin

lice.Ni

Inta

detta

unaco

conta

a pail

\_ 1 (300)

fra le ancille & spose de Xpó ple cose terrene & trásitorie come ter & mouer scádalo. Meglio suerita a te seria sta esser rimasta ne la tua terra & beni paterni: che posta ne la casa & domicilio de dio per le cose temporale: contender o litigare & murmura re. Impertanto sorella mia in Christo dolcissima in nessuna co sa: come di sopra gia te ho dicto: uolgi star obstinata: & cotra stare: & studiate solamente de picer a dio. Amen.

De la disciplina. Sermone Dicimooctauo:

L sapientissimo Salamon dice. A scolta figliolo mio la disciplina del padre tuo: & non lassar la lege de la madre tua: acioche se azonzi la gratia al capo tuo: & colanea al collo tuo. Tien la disciplina: & non lassar quella: guarda & observa quella: perche lei e madre tua: receui uolentiera la disciplina & no uoler scazare da te quella. Colui che ha in odio le castigatio: he stulto & fuori de se. Colui elquale li de spiace le reprensione: molto erra: colui che despreza la discipli na pecca: & colui che custodira quella: non e dubio che trouer ra la uita: ma colui elquale non uorra guardar quella: trouerra morte: miseria & ignominia non piccola sera a colui che abandonera la disciplina. Colui che se sortomette & obedisse al castigante: per la uignire se gloriera. El matto & senza senno sma ta la disciplina del padre suo: ma colui che guarda & asculta le increpation: & reprension e prudente & sauso. La reprensione de la lingua apresso el prudente fa piu profecto: & gioua: che molte batiture apresso il matto. Lhomo sapiente e disciplina to:non murmura inuerso colui chel castiga. La castigation nientedimeno debbe esser moderata & con discretione. Vnde el bearo Ambrosio dice: Colui che con dolceza & piaseuolmen te e castigato: da reucrentia a chi lo castiga: ma chi crudelmente e castigato o ripreso: non receue la castigatioe; ne etiam la sa lute che

Pl

dl

leo

tit

tal

dio

do

to

lute: che de quella prociede facendola humanamente. Coloro liquali per la loro infermita & poca uirtu: non possono soffrire de esser ripresi con dolce & benigna piera: da noi sono da tol lerare. Et p che el modo de li peccati e diuerfo: tuti ad uno mo do no sono da esser castigati: ma secondo la diuersita de li pec cati: alcuni sono da portar: & alcuni da castigar: Li prelati de la chiesia debeno con patientia portar li soi subditi: liquali cor regeno: & corregere debeno quelli liquali soportão. Vnde Sa lamon figuratiuamente ne le basse cioe capitelli che tigniuano le colone del tempio che lui edifico al signore: fece scolpire la imagine de un cherubin: leone & boue: no paltro lo fece se no per darne ad intendere: che per le basse misticamete significaua li rectori & prelati de la chiesia. Imptanto cadauno elquale receue el carico & solicitudine del regere: e come bassa & capi tello che porta el peso sopra lui posto: Cherubin e interpretato: plenitudine o uero abundantia de scientia: ne le basse & ca pitelli:e sculpito el cherubin:p dinotare che li prelati de la chie sia debbeno esser tutti pieni de celestial doctrina & sciétia : p el lione e figurato el terror dela seuerita: ma p el boue se dimostra la pacientia con mansuetudine: adunq; ne le basse no sono leoni senza boui: & boni senza leoni: non se exprimeno cossili prelati de la chiesia: alcune uolte debbeno correger li soi subdi ti rigidaméte: & alcune uolte con dolceza: & etiam alcuna uol ta con aspreza: alcune uolte con parole: & alcune uolte etiam dio con flagelli quado el bisognasse: perche colui elquale essen do co dolceza castigato: & non se emenda: e necessario poi che aspramente sia coreto & ripreso: come le piage lequale non po teno esser guarite facilmente: debonsi con dolori & amaritudi ne curare. Colui che in secreto e amonito & ripreso dal peccato: & no se ne icura p negligétia de abstegnirse: eglie da esser ri XXXIII.

come

nicili

rmun

lungo

& com

olo mi

ge dil

tuo:

rquela

Huolo

Di chen

ualela

adiap

e trow

TOUCT

neaban

leala

mof

Culta

cation

na:ch

plina

Onn

Indee

men

men la fa

edic

preso publicamete: acioche la piaga che occultamete no puol sanarsi: maisestata poi no putrisca: ma troui rimedio. Quelli che maifestaméte peccao maifestaméte son da repréder: acio che dumente sono sanati p aperta reprensione: queili se core zino: liquali hano peccato p loro imitatione: & acioche etiam dummente uno se correze riprendandolo: li altri p sisemendi no deli soi deseti. Le molto melgio che uno per exemplo & sa lute de molti sia ripreso & codemnato: che perdonado a quel lo molti ne scorino piculo: Ancora dice el beato gregorio. So no molti liquali aldeno le riprensione & tamen no uoleno tor nar a penitentia. Ciascuno ascolti uoletiera sa scriptura che sa mentione del regno de dio: acioche possiquello amare: ascolti etiam quella delinferno p temer quello:acioche se p amore no uole uegnire al regno de dio almeno uegni p timore. Sancto ysidoro dice. Li iusti benignamete receueno la castigatio: qua do de soi desecti e colpe sono reprexi. Sorella carissima la disciplina e emédatrice de nostri defecti: laqual da noi no se deb be desprexiare: & pho dobiamo amar li prelati & mazori nov stri: & le loro parole: humana & benignamente receuere: pche certamente ple reprension & castigatione loro tolleno da noi ie proprie uolunta & desiderii & cupidita mundane. Vndene la cantica: de essi prelati la chiesia: o uero ciaschua sidel anima dice. Iguardiani che guardano la citade: me trouarno: & hano me batuta pcossa & uulneratantogliandome el uestimento & palio mio. Per li guardiani de la cita intediamo li prelati: liqli custo discono el stato de la sancta madre chiesia; ligli etia trouado lanima fidele: quella co sue predicarion: exortatio: & mi nace pcuoteno: & co amor de la charita de Christo uulnerado la: & no solamete questa basta a loro: ma etia li toglieno el pal lio: cioc de ogni terrena delectation: & substantia temporale:

glasfor

me

day

2110

dice

lad

ted

tire

Sec

noe

au

110

lira

ca

lab

ftar

man

dim

doc

iefo

race

led

Ra

farli

ber

COL

Par

nudando & spogliando quella: acioche nudata: etiam & spogliata da peccati & uicii: la madi al regno del ciclo. Imptanto forella mia i Christo dilectissima: le iusta & degna cosa che co me padri amiamo li prelati & mazori nostri: & con mente tra quilla & pacifica da quelli uolentiera reccuiamo la disciplina a noi certaméte saluberrima secodo el conseglio de Dauid che dice. Apprédete o uoi fideli & regenerati nel sangue de christo la disciplina:acioche non se coroci el signore: & che no piditate da la uia iusta. Adunq; se noi no uogliamo scalizare &diuer tire dala uia iusta:necessario e che noi receuiamo la disciplina. Secolui el que no receuedo i se la disciplina pira da la uia iusta no e dubio che chi quella receue sarra stabilito & cosirmato ne la uia iusta. Ouenerabile & carissima sorella te amonischo che uolétieri receui la disciplina : acioche tu possi esser liberata da lira de dio: & confirmata con bone opatione ne la uia euangeca &iusta. Rendi infinitissime gratie a colui che te castigera: se labbatessa o priora p la salute tua te riprendesse: non te contri star sorella mia considerando che p tale increpation: tu augumenti & cressi in merito: hauendo bona pacientia: & che a te e dimostrato la uia de la salute: & pho gratiosamente receui la doctrina sua: non ribellando a la tua medema salute. A ma ql le sorelle che te reprendeno de le tue transgressione: come uerace & affectionatissime madre. A mate dico sorella mia quel le che te hano castigata de le tue negligentie & transgressione: & a quelli che te reprendeno & castigano: non li dir iniuria & farli contumelia rispondendo altieramente: non rendere male per bene: Inuerso li boni & optimi conseglii: non respondere con iniuria. Inuerso le bone parole non respondere catiue: perche chi ama la disciplina: ama la sapientia. Et perho soxella mia se tu amerai la disciplina: potrai esser chiamata sauia XXXIIII.

Snell Snell

T: 20

le con

e etta

eme

108

loaqu oric.S

ano n

rach

e:alcol

Santi

EO:3

nalae

io feda

Tone

) dan

x his

2010

áoo

Sarai prudente se le increpation patientemente sostegnerai: sa rai sapiéte se le castigation humelméte porterai. Honesta uer zene: pho dal signor & da li prelati nostri in questa uita noi sia mo riprexi &castigati: acioche non se damniamo de copagnia co questo mondo. Molto piu utile & meglio e a noi in questa uita da li prelati & mazori nostri de le negligentie & nostri de fecti esser ripresi: che ne la uita sutura esser damnati. Meglio e a noi certaméte in gsto seculo da li prepositi nostri p le trans gresion & colpe continue esser castigati: che nel suturo seculo esser puniti. A mabile a me in Christo sorella le piu utile & me glio a te in gsta uita da la mano dela abbatessa &priora tua es ser flagellata: che patire pene nel inferno essendo i esso intolle rabelmente cruciata. Meglio te e che da la tua abbatessa tu sii batuta & castigata: che nel inferno esser tormétata. Meglio e a te in qsto modo da la mano de la tua abbatessa: o uero prio ra sosteonir flagelli: che nel eternal suoco patir intollerabel pe ne. Meglio e a te te dico o sorella mia da la tua abbetessa: con uerzelle temporalméte esser afflicta: che esser cremata & consumptane li eterni incendii: da liquali p sua misericordia se de gni de liberarte colui che te a recoperata del suo precioso san De la obedientia. Sermone Decimooctauo. gue. Amen.

00

tu

tia

101

obe & fi

apo Ab

que

mo

tia:

tra

laro

Orella carissima ascolta le parole de Paulo apostolo Nó e potesta senó da dio:quele cose che da dio sono ordinate: da dio sono ueramente ordinate: & pho chi resiste a la uolunta diuina: resiste etiam a la ordinatió. Nó do biamo adunq; despresiar le potesta o siano módane o uero ecclesiastiche: pehe tutte da dio sono ordinate. Imptanto quado noi p la inobediétia resistiamo a li presati nostri contradicedo a quelli: certaméte sacemo a dio maxima iniuria. Quado p la supbia & inobediétia siamo rebelli a li presati nostri: noi face-

mo contra li precepti de dio. Quando ali prelati nostrissamo cotumaci & inobedieti: no edubio che despreciamo el signore che dice. Colui che p obedientia ue alde: alde mi: cioe chi e obe diete a uoi : e ctia a me: & colui che ue despretia: despressa mi. Sorella dilecta a mi i xpo: aduq; colui che desprecia el suo pre lato: diprecia dio: &chi honora el suo prelato: honora dio: chi e obediete al suo prelato: e obediente etiam a dio. Questa uir tu de la obediétia Samuel ppheta la lauda & dice. La obedié tia e mazor chel sacrificio: & lobedir e piu acepto a dio che los ferta: pche el repugnar & no uoler aquiescer & obedire: e quasi scelerita & peccato grauissimo & idolatria. Maria sorella de Aaron p superbia & inobedientia murmuro contra Moyses suo fratello: & immediate la fu pcossa dal mal de la lepra. Per maria laquale corra Moyses suo fratello: cioe prelato murmu ro: per la inobedientia & rebellion: significa lanima de ciaschu no elquale murmura contra el suo prelato: elquale no uol obe dire: ne receuer li salutiferi precepti: & pche la non uole pla in obedientia receuer li comandameti del suo prelato: la e pcossa & fedata da la lepra de li peccati. Anchora Datham: & Abiró liquali contra Moyses & Aaron p superbia & inobedientia se leuarno: immediate p la loro pessima presumption: sostenete no pena & punicion: Come glie scripto nel psalmo. La terra se aperse & ingiotti Datam: & se aperse sopra la cogregatione de Abyron: & anchora el dice: el foco se accese ne la synagoga de quelli: & la fiama bruso & confumo li peccatori. Ozias: certamente re: quando tutto elato & sgionfo p superbia inobedien tia: & contumelia: tollendo in mano el torribolo: uolendo có tra la lege diuina sacrificar: fu da dio pcosso di lepra & maculato ne la fronte. Saul etiam re: pche el fu inobediente: ple il re gno: & lui fu dado p uoluta divina ne le man & potesta de soi

ai:[a

aug

agna quela altria

ema

Secui-

ega

anual

intelle

leghor to por tabelar Ta:ou

& con

To far

ofon

hod

inimici. Anchora Iona pphera per la inobedientia fugitte: & fu sorbito da quel pesce chiamato Balena: & stete nel pfundo del mare tre di. Noi imptanto se dobiamo guardare che cotra li prelati nostri p la inobedientia non habiamo ardir de leuarse acioche el signore aspramente no ce punischa : p essere loro soi auicarii: & reputando la iniuria a lui esser facta. Venerabel sorella el signore a posto li prelati ne la chiesia per la salute no stra:acioche a noi prouedino: & p noi a dio rendino rason: & etiam ne custo discono che no faciamo male. Vnde Paulo apo stolo dice. Obedite a li uostri prepositi sotometédoui a loro: pche essi certaméte stano atenti & uigilano quasi p douer render rason de le anime nostre. Liprelati debeno custodire: guar dare: & regere el grege del signore co grande uigilantia & solli citudine: de liquali dicesi ne la catica. Sesanta homeni sorti tra li fortissimi de israel circundano &guardano el lectulo de Salamon tenendo tutti ne le loro mano cortelli expti & doctissi mi a la bataglia: hauendo cadaun la sua spada al suo lato ple paure nocturne & improuise. El uero Salamon se intende es ser Christo elquale certaméte e pacifico: pche fra dio & lhomo lui reformo la pace: el lectulo de Salamon e la cogregation de li fideli christiani:ne la qual dio p gratia habita & riposasse. Li sesanta homeni sortissimi che ambiano & circundano el lectu lo de Salamon sono li prelati liquali descendeno: castigando increpando corregendo: & admonendo dolcemete uano ator no & guardano la chiesia de dio contra li uicii: che non incorra in quelli: & corra li inimici uisibili & inuisibili: acioche da quel li no sia molestada: liquali perho sono dicti esser forti: pche li prelati de la sancta chiesia: debbeno esser sancti: & psecti ne la observation de li comandaméti de dio : tenendo tutti li coltel li in mano: cioe el spiritual uerbo predicando: debbeno repri-

12

te

do

ch

120

11

05

Se

(a)

tee

me

000

fu

de

Et

tia

mer li uicii de li subditi: doctissimi a la bataglia: pche le neces fario che li siano docti & instructi a le bataglie spirituale: hauedo cadaun al femoro suo la spada sua: li prefati de la fancta chiesia tengono sopra el femore & a lato suo le loro spade: per che prima in se & poi ne li subditi debeno resecare li uicii de la carne: & tutto questo fano p le paure nocturne: cioe p le occul te insidie de li maligni spiriti: liquali ne la nocte de questo mo do maxime poneno arguaiti & insidie a li sancti prelati : acioche hauendo inganati quelli possino fedare & macular el lectu lo de Salamone: cioe la congregatione de li serui de dio. Sorel la carissima po te ho dicto questo acioche tu cognosci: co qua ta deuotiõe & humilita douemo obeditea li nostri prelati. La obedientia e sola uirtu che in se conglutina & congiunge le altre uirtude: & inserte le custodisse. De laqual salamó dice. La obedientia e milgiore & piu acepta a dio che non sono leuicti me & sacrificii: & questo perche: per leuictime ne la lege uechia se occideua lacarne deli animali ma per lobedientia se religa & sacrifica a dio la propria nostra uolunta: Vnde lhomo obedié te e sempre uictorioso: pche dummétea la uoce altrui humelmente obedisse: se medemo p mirabel modo nel core suo uince & supera. Adam primo nostro parente ando alinferno: pla sua inobediétia: ma el secondo nostro adam: cioe Christo asce dete al cielo: pche infino a la morte a dio padre el fu obediétes Et si come p la inobedientia de adam fureno condenati molti peccatori: cossi p la obedientia de Christo molti iusti sono costituti. Et come per il peccato de adam tutti li homeni sono in quella medema danatione de morte: cossi p la iustitia de Chri sto tutti lihomeni sono iustificati. Item & si come la inobedie tia del primo parente genero morte: cossi la obedientia de chri sto parturi a noi uita. Impertanto sorella mia dilecta: se per XXXXX

ie:8

undo

e com

leuar

relon

nerabl

lutez

ifon:

plo ape

MOT TO

ire:gw

fom:

dochi

2000

dlet

igand:

10 200

amor de Iesu Christo sarai obediente a li tuoi presatione du bio che regnarai con Christo in ciclo. Cotra la madre tua abba dessa o uero priora: non uoler mai proferir parola aspera. A li prelati tuoi non sii ribella: a li prepositi toi per niuna causa co tradichi. Honora tutti quelli che sono megliori di te: si de uita come de sanctita. Honora ciaschuno homo secondo el merito & sanctita sua. Al mazor grado da & porta competente re uerencia. Vogli honorar cadaun homo secudo la sua dignita: Al superiore grado non te uoler equiperar: & farte equale: A li toi uechi presta obedientia & obedissi humelmete ali comada menti loro. Da loco a la auctorita de magiori: seruendo uolé tiera a quelli. Sii a tutti obediente: ne li boni comandamenti. O sposa de Christo: obedisse si fataméte alhomo: che non of sendila uolnnta diuina. Ne le male & puerse opere non uoler mai esser obediente. No obedire a quello elquale te comande ra che faci male. Et essendo comandato che faci male no cosen tire: No uoler te dico obedire nel mal aniuno che habia pode sta de comandare: non obstante che fosti constreta: minazata: & tormentata: Imperoche le meglio patir morte che adimpir li mali precepti. Meglio e esser da homo corporalmente alcuno morto che damnato nel eterno supplicio. Adunq uenerabel sorella sii obediete a li toi prelati ifino ala morte: acioche? da dio meritar possi la corona de uita eterna. Amen.

110

LICE

dic

fu

uet

ket

tio

10

ct

ben

prie

ma

apr

ora

tua

tele

mer

gna

DUE

ipol ued

De la perseucrantia Sermone Vigesimo.

Orella carissima ascolta el beato Hieronymo che di ce. Ne li christiani li inicii & exordii non sano niente: ma el fin & la pseueranza. Paulo apostolo incomincio mal: & finite bene. Et Iuda scharioth: pricipio ben: & finite male tradedo Xpo. Lo inicio de iuda e laudato: ma el fin & la uita sua e biasmado & uitupado. Vnde el beato Gre. dice che

ne la perseuerantia consiste la uirtu de la bona opa: & impropriamente chiamase ben quella cosa: laquale se abandona aua ti el termine de la uita. Et de questo etiam el beato ysidoro di ce. Dio non iudica lhomo de la uita preterrita: ma del suo sine pche cadauno nel zorno de la morte sua : o serra iustificato:o uero condemnato. Vnde eglie scripto: doue te trouaro: li te iu dicaro. La beata Magdalena pho merito de uedere Christo re surgenti auanti a li altri discipuli: pche cercando quello perseuero con pseuerantia: & finalméte lo trouo. Vnde etiam ne la Cantica se dice. Nel lectulo mio pseuerantemente ogni nocte cerchai quello che ama lanima mia. Te amonischo imptanto honesta uerzene che cerchi esso Iesu Christo spoxo tuo nel tuo lectulo: cioe ne lo riposo de la mente & quiete de la contempla. tione. De nocte cercha quello: cioe i questa mortal uita: a quel lo sospirando: & quello desiderando: acioche possi quello pse Ctaméte ne la futura uita trouar & uedere regnante ne la sedia paterna. Senza intermission & stancho cercha quello uiuendo bene: acioche la faza sua meriti de ueder nel celeste regno. Te priego o spoxa de christo che dichi con Dauid pphera. Lanima mia anxia e sitibuda a ti dio fontana uiua: quado uerro: & apparero auanti la faza del mio signore? Lanima tua sitissi & brama dio se quello sopra ogni cosa lami: ueramente lanima tua e cupida dedio: se per amore suo comculchi & desprecii tu te le cose terrene. Lanima tuatte dico o spoxa dechristo ueramente e sitibunda de dio: se quello ne la dextra del padre regnante concupissi & brami de uedere. Anchora esso medemo propheta ce amonise & dice. Cerchate el signore: & comfirma tiue: Cerchate la faza sua sempre: cioe in prospita & angustia: ipouerta & abundantia: i la infermita: & sanita: in zouentu & uechieza dobiamo cerchar dio: co tutta la mete & co tutta la i XXXYII .

usaci

men

renten renten rate in genza zale: Al tomán do use amena no colo no colo in a pode in a zara dimple re al cuenta cioda

eche

tentione: acioche meritiamo da essere de lui confirmadi ne la lancta uita & conversation & al ultimo quello trouar & veder nel celestial regno. Mundifichemose da ogni brutura &inquinaméte di carne e despirito pche se noi no saremo casti del cor po non poremo nel zorno de la resurection esser subleuadi al cielo? ni porremo ueder lagloria de la diuina maiesta; se non se remo modi del core: Sorella mia dilecta credime che il regno del cielo no sara dato ali ociosi & uaganti: ma si bene ali cercha ti:penitenti: & a quelli che perseuerantemente bateno: Cossi certamente el signor admonendo noi & insignando disse: Adi mandate o uoi discipuli mei: & receuerete: cerchate & trouare te: pulsate & batete: Et saraui certamente aperto. La porta adunq del regno celesteda noi debessi adimandare che sia ap ta orando: debessi cerchare uiuendo bene: pulsare & bater: nel seruitio de dio pseuerando. No basta o sorella mia incomeza re il bene: se etiam non se studiamo quello incoacto condurlo in fino a la fin de la uita: perche le meglio non cognoscer la uia de la iustitia: che poi cognosciuta tornar indrieto. Vnde el si gnor nel euagelio dice. Nessun che mette la ma sua a laratro: & resguardando indriedo e atto & degno del regno de dio. A dunq; sorella uenerabile le necessario che per el desiderio e cu pidita de la eterna beatitudine pulsiamo ogni zorno perseue. rantemente le orechie del omnipotente dio: non mancando & declinando da li beni incomenzati: auanti che quello a noi apparendo: meritiamo da la carcere de questo miserabel mondo esser cauati: & de peruenire a la porta tanto bramata de la cele stial patria. Sorella a mi in Christo amabile: le bona & optima cosa a noi nel seruitio de dio perseucrare: perche coloro li quali partendose dal monasterio ritornano al seculo: piu che carboni diuentano negri & frigidi: & qsto pehe el foco de la ar

tog

te 8

tic

uc

che

lati

boi

61-10

dente charita che era in loro: pil torpor & negligentia se smor za: & cossi rimagono morti & extincti. Vnde dice el beato ysi doro. Quelli liquali declinano da la bona uita: a la puersa & catiua: p la cupidita del mondo & bruteza de uitii sono tene brati: imbratati: & offuscati: & etia sono alieni & extranei da la luce de la superna felicita. Q uelli che dal monasterio al seculo fugeno: se divideno & separansi da la societa de angeli: & copagnansi con li demonii. Quelli che lassano la sancta cogre gatione: & descendeno a la uita secular: se elongano da la sociera de dio: & metonsi sotto el dominio del diavolo. Sorella in Christo amantissima considera quel che hai facto: ogni zor no redute a memoria: da qual loco sei uenuta: & a che & pche cosa sei uenuta. Tu hai p dio abadonato & despreciato tute le cose de questo mondo: & pamor suo hai electo el monasterio hai etiam comprato lo reame del cielo: & temedema te sei data in precio di quello. Studiate adunq co sumo studio & uigi lantia che no perdi lo reame comprato: ma possi hauere & ob tegnire quello che ppetualmete hai optato & cocupito. Guar da & metiméte osorella mia chenon pdi lo regno: p elqual co quistare te medema te hai data imprecio. Ascolta Paulo apor stolo che dice. No sera coronato se non colui che legitimame te & per amore de Christo uirilmente combatera. Colui se la tica legitimamente: elqual infino al zorno de la morte suapse uerera ne le bone operatione. Colui combatte legitimamente che nel seruicio de dio perseuera senza fraude inganno & simu latione: Colui degnamente serue adio elquale produra lopera bona incominciata insino ala consumatione. Colui ne le bone opatió bene se affatiga: el q l se cosuma & pouce ad optio exito glle cose che ha icomenciate. Vnde la chiesia de li soi membri perseueranti nel famulato & seruitio de dio ne la cantica dico: XXXYIII.

nela

ueda

inqui, iel cor

radial

nons

reono

cerchi

:\_Coff

Me:At

a pora

IX III

laterin

comez ondati

er lam

rdeal

araco

edio. A

noeal

rafer

andoll

notap

nondo

lacole

pro li

inche

laas

Ilegnami de le case nostre: sono de cedro: &li la qui i cio e letra uadure sono dancipresso: le case de la chiesia o sorella mia: sonoli couenti de religiosi & religiose che serueno a dio: & pseue ranti in quelle cose che sono alui acepte. El cedro & cipresso so no arboroi de natura imputribili: & che mai non se in marcisseno: & per estise significa & dinota li sancti de dio: liquali per infatigabel & in marcessibel desiderio de loro conditor &crea tor sono flagranti accesi & pieni de seruor: & che ne le bone & sancte operation perseuerano in fino a la consumation dela ui ta loro. Impertanto o uergene uenerabile: & tu sii & uogli esse re cypresso ne la casa de dio pseuerando ne la bona uita. Etia ne la casa de dio no e dubio sarai cedro: se di te exemplo de bo na uita: & odor de optima conuersation darai a le tue compagne & sorelle. Verzene prudéte: perho teho dicto questo acio che con tutta la tua mente patuipendi & desprecii lamor del seculo: perho ho te dicto questo: acioche non uogli mai la uita monastica & religiosa abandonare: &cercar la seculare: ritornando al mondo: come cane al suo uomito. Te conforto & amonischo sorella mia che nel monasterio tutti li zorni dela uita tua perseueri: & la uita secular mai concupissi & desideri: te amonischo che con summo desiderio a mi el monasterio: & con tutto el core posponi da te el seculo & el uiuer mondano? Te coforto che in tutto el tempo che harai a uiuere: rimagni & perseueri ne la casa de dio: non cercando mai de ritornar al pri mo uiuere secularescho. Et questo perche: potresti adimanda re:rispondo perche nel monasterio e uita cotemplatiua: & nel seculo e uita laboriosa: nel monasterio e uita sancta: enel secu lo e uita criminosa: nel monasterio e uita spirituale: & nel secu lo sensual & carnale: nel monasterio e uita celeste: & nel modo caduca labile & terrestre: nel monasterio e uita quiete: & nel se

811

110

reu

eti

Ac

mo

den

[pa

reli

00

2/3

ma

R

lau

torn

uia

che

Imp

Chi

nau

ulta

tera

tee

ba

culo tribulata: nel monasterio e uita pacifica e nel seculo litigiosa:nel monasterio e uita tranquilla:nel seculo contentiosa: nel moasterio e uita reposata: & nel seculo piena de opprobrii &aduersita:nel monasterio e uita casta: e nel seculo luxuriosa: nel monasterio e uita perfectate nel seculo uiriosa: nel moaste rio e uita piena de uirtu: enel seculo uita de iniquita. Sorella reuerendissima tu hai'aldito'li beni che sono nel moasterio: & etiam li mali che sono nel seculo: hai udito la uirtu del monasterio : & uicii del seculo : hai udito la salute che se optiene nel monasterio: & le polition del seculo. Hai udito la uita & consi derato la morte. Ecco adunq, el bene & il male e posto nel con specto tuo. Ecco auanti liochi la pdition de lanima: & la salutesua. Ecco auanti a te e la uita & la morte. Ecco el foco & lacqua extendi & sporzi la mano tua a qual te piace: & elegi quel che uoli. Ecco a te la uita del paradiso: & la uita de linferno. Ec co la uia p laqual se puciene a la uita: Et ecco quella che mena a lamorte & danation ppetua. Camina aduq; per qual tu uoi: ma qîto ben te priego osorella mia: che elegi la uita megliore: RISPOSTA. Fratello mio torro el coseglio tuo: elegedo la uita megliore. Le bono & utile cosa a me receuer el tuo con forto & conseglio: & caminar co lo adiutorio de dio per quella uia laqual ce mena al paradiso. Honesta uergene: pehe uedo che hai electo la meglior uia: a dio gratie infinite rendo. La uia impertanto bona che hai incomenciata: dolce la mia sorella in Christo no la lassar'& no la abandonare: el proposito de la bo na uita da te gia incoato conserua & guarda tutti li zorni de la uita tua. Lopera tua alhora sera psecta: se la pdurera & pseue rera augumentando de ben in meglio in fino a la fine. La salu te e promessa ali incomincianti: el premio & corona fi data a li perseueranti. Non e bono quellui elquale fa solamente el ben a XXXXX.

c lette

ia: fo

i pleus

ressole

mard

ualipa or &com

bonet

n dela toglidi ta. E-

lodela

esto aq

mor di

li mai

lecular

tonfor

omid

delida

Acrio:

indan

nagnil ural p

manu

1:80

relfeat

dla

made

nell

tempo: ma quellui che lo fa incessabelmente perseucrando. Se adunq; o sorella mia ne le bone & sancte opere infino a la fine perseuererai: sarai salua. A men.

rel

PIL

pe.

me

ma

chi

910

10

Hh

fua

10:

MO

103

tol

pre

CIL

me

not

bidi

elb

der

112

mai

an

na

leci

## De la Virginita. Sermone Vigesimoprimo.

E prudente dice Christo nel euangelio uerzene riceve teno lolio ne li uasi loro co le lampade. Sorella carissima ascolta quel chio dico. Le uerzene diméte & del corpo no sono fatue: ma sauie e prudete: & puoteno usire in co tra el sposo: pche le hano lolio neli uasi loro: cioe possedeno in tegral castita ne le mente. Ma le uerzene del corpo & no di mé te:no sono prudente:ma fatue: & non polleno andare in cotra al sposo: pche le no hano lolio ne li uasi loro: cioe no tengono castita mentale. Cossi dice el beato Isidoro. La uerzene del cor po & nó de la méte: nó ha ne optien el premio: ne la remunera tion. Et el signor nel euangelio parlando de le uergene fatue di ce. Inuerita dico a uoi: no ui cognoscho. Per questa cason te a monischo sorella mia dilecta: che sii & uogli esser uergene di mente & del corpo: acioche dapoi questa mométanea e caduca uita: meriti nel celeste thalamo & camera esser collocata & posta da iesu christo dolcissimo tuo sposo. La uirginita non e comandata: ma admonita & cosegliata: laqual indignita e gra de: 82 excelsa. El dono de la uirginita e duplicato: pche in que sto mondo manca & priuasi de la solicitudine sua & ne la ue gnire reccuera el premio de castita. Senza dubio quelli liquali sono casti & pseuerano uergeni: sarano simili & equali a li angeli de dio: Che li uergeni ne la eterna beatitudie siano piu feli ci che li altri: Esaia ppheta el testifica dicendo. El signore dice queste parole a li eunuchi: cioe spirituali liquali uolutariame

te se privano del dilecto dela carne. Daro ne la casa mia a quel li & ne li muri loco amplo & habitatione: & nome piu meglio re & famoso che se hauessé o figlioli & figliole: nome dico sem piterno daro a quellitelqual mai no pira ne sarra deleto. Ogni peccato quatunq; grieue p la penitentia receue indulgentia & remissione: ma se la uirginita caze & corrumpesse uoluntaria mete & cu lanimo deliberato mai mai & p nullo modo uia & maniera se rippara: & torna al pristino stato: auegna coseguischa pdonanza del error comesso. Venerabel sorella: no ual ne gioua uirginita de la carne doue no e la integrita de la mente: li uergeni liquali se gloriano de soi meriti: sono assimigliati a li hypocryti: liquali apetisseno exteriormete la gloria de lopa sua: laqle douerebbeno fra se medemi hauere ne le cosciétic lo ro: le uerzene nel euagelio: che no hano olio ne li uasi soi: qsto uole significare: cioe no hano servato la testimoniaza de la bo na opa ne la coscientia: ma piu presto forse disectato & gloria to exteriormete apresso li homeni: che dentro ne li cori loro a presso idio. Nó zoua anchora o sorella mia: dice el beato Augustino: la uirginita corporale: doue habita la iracundia de la mente. Molta differétia e tra la purita dela uirginal anima che no e polluta de nulla cotagione: & quella che e subiccta a la li bidie & uolupta de molti dilecti. Sorella uenerabile. Ascolta el beato Hieronymo che dice. Nó zoua alcuno hauer & posse der carne uirginea: se la mente sua e proclina & intenta a lasciuia. Et etiam poco ne zoua la uirginita del corpo: se non refre niamo liochi nostri dela concupiscentia carnale. La uirginitanel corpo non gioua nulla: se la charita & humilita e aliena & Iontana dal core. Impertanto sorella mia in Christo di lecta te amonischo che de mente & di corpo sii uerzene: te co forto etiam che togli & habi con te loglio de le bone opere: e XXXXX.

do.S

lafo

merio

thacat

eredit

Teday

nod-

remor

tengu

nedel

remuni

te famil

along

ideax

a e cad

00ata

uta no

ncaeg

cmqu

relaw

liqu

alim

oiu fil

ire dia

adorni la tua lampada de boni costumi illuminando quella con sacre & sancte uirtu: acioche facto che sera el clamore. Ecoco el sposo uiene usite & andatisi incontra: tu possi occorere & obuiare al sposo tuo iesu christo: & esser collocata & posta nel eterno & celeste thalamo: Amen.

de

25

Ro

13

UCT

che

de

to

che

Apt

81

lag

fta

taa

da

de

De la continentia Sermone Vigesimosecondo.

Orella carissima te priego co ogni attention & deuo tion che ascolti le parole mie admonitorie. El nume ro trigenario e el primo & significa la fede & copula nuptiale. El sexagenario e il secodo grado: e denotasse pesso la cotinentia uidual: el centenario numero e il terzo ordene: el qle e deputato a le uerzene a cumulo & corona de la loro uirginita. Sorella mia el beato y sidoro dice: Sono alcuni: liquali i zo uentu uiuendo luxuriosamente; in uechieza uoleno esser conti nenti: & alhora determinano seruar castita: quado quelli la lu xuria paruipende & despreza hauer p serui: questi tali no hano premio: pche no hano abuto sudor ni faticha: ma quelli certa. mente la gloria expecta a liquali el combater fo laborioso. La castita e fructo de suauita. La castita e de li sancti inuiolata & incontaminata belleza: la castita e segurta de la méte: & sanita del corpo: la luxuria consuma la carne: & consumata & debili tata prestamente mena quella & poduce a la uechieza. La intesa & continuata castita e reputata p la uirginita. Adunq: uene rabel sorella: la belleza castimonial e da esser amara. Li conti nenti & uiuenti casti in se medemi a dio preparano hospicio & habitaculo. Vnde dice lapostolo. Li usuenti castamente sono tempio de dio: & el spirito sancto habita in essi. La continentia fa lhomo proximo a dio: & li habita dio: douce la continé tia. La castita congiunge shomo al cielo & menalo al regno. A quelli che uiueno caltamente: si promesso el regno del cie

lo: li casti uiuenti hauerano la heredita in cielo: le bona la casti tà conjugal & matrimonial: & e migliore la continentia uidual: ma molto piu megliore e la integrita uirginal. Megliore e pero la uedoa humile: che la uergene elata & supba. Megliore e la uedoa che piange li peccati soi: che non e la uergene iactate se medema apresso li homeni dela sua uirginita. Megliore e la uedoatche piange le sue iniquitat che la uergene leuante semedemo in uana gloria de soi meriti. La uergene no si debe glori ar apresso li homeni: pil dono de la sua uirginita: pche se questo lei fara no ha loglio con si: extinta & smorzata e certaméte la sua lampada. Non debe la uerzene despreciar le uedoe. La uerzene che a dio desidera de piacere: no die despreciar le done che castamente uiueno: pche se questo la fara: no e dubio offen dera dio & a se medema nocera. La uergene che despreza le do ne lequale uiueno castamente: & che in purita de core serueno adio: comete iactantia & superbia: & questo pche: potrebe in terogare alcuno. Perche inuerita el peccator humile e migliore che el iusto supbo. Tu imptanto uenerabel sorella non paruipender & despreciar le done che sono uenute dal seculo a la religion & che hano habuti mariti: & figlioli hano generati & nu tricati: pche se quelle harai in errore & abhominatione: molto apresso dio sarai culpabile. Anna prophetessa hebbe marito: & tamen propheto de Christo: Et quello merito de uedere: Et la peccatrice maria magdalena: fu seculara: & tamen uide chri sta resurgente: & fra li apostoli merito etiam lei esser chiamata apostola. Honesta uergene questo pero te o dicto: acioche p nullo modo despreci le ancille de Christo: lequal a seruir dio dal modo sono scampate. No debi adunq le honeste semine despreciare che dal seculo al monasterio sono uenute: ma piu presto honorare: pche quelle lequal dio per sua bonta se ha de

quel

re.E

oreres oftan

18ida

Dim

X cope opedin oncid

d unique

qualita

Aer con

pellib

incha

illian

noio.li

iiolara?

Xiz:

81 da

3100

10,193

Litte

0100

te fore

winch'

ontine

700.

- cie

gnato de elegere: tu non debi contemnere. Te amonischo impertanto uenerabel uergene: che per amor de Christo tu serui a quelle: & ami esse come madre. Sorella in christo dilectissima perho tu come figilola a quelle debi feruire: perche idio da la uita secular a se le ha conuertite: Impertanto tu fai iniuria a dio: se desprecii le ancille de dio. Ma tu o amabile in christo so rella nel pensieri tuo non uoler dire. Ecco son legno arrido: ec co me arbore infructuosa: non dir te dico cossi: perche se ami christo sposo tuo: & quello terni come debi: seza dubio tu hai & possiedi septe figlioli. El primo figliolo tuo e la uergogna: el secundo la patientia: el terzo la sobrieta: el quarto la tempe raza: el quinto la charita: el sexto la humilita: el septimo la castita. Ecco uenerabel sorella per la gratia del spirito sancto sen za alcuno dolore: & rimanendo el corpo tuo incorrupto in co taminato: & inuiolabile: hai facto a Christo septe figlioli: per adimpire in te la scriptura che dice. La sterile ha facto septe si glioli:adunq sorella in christo molto a meamabile:questitoi figlioliche a Iela Christo sposo tuo hai generati: debi nutrire: losengare: lactare: resicerc: confortare: & castigare: nutrisi te di co quelli con boni costumi: losengali nel sino & brazo de la in tima contemplatione: & da quelli tette & mammile de la eter na dolceza: uogli reficere & restaurare quelli con la more de la supna suauita. Coforta ecosolida glli con el pane del uerbo ce Ieste: castigando essi con li flagelli del timore de dio: Et coma da a quelli che non insuperbiscano: e che no siano licui: ne tras gressori: & che mai da te se partino: tenendoli sempre subiecti & humili. Vedi adunq; o sorella dilecta che le uerzene tengono & sortiscono el principale loco nel regno de dio: & questo meriteuelmente: perche hanno despreciato el presente mundo: & pero sono peruenuti al celestial regno: alqualese degni

da

feci

me

fil

XIII de

Ro

nel

De

113

de condurte colui: nel cui seruicio el corpo & lanima tua hai gia consecrata. Amen

De la Fornicatione. Sermone Vigesimotercio.

10 in

user

idiod idiod

midra:

rido:t

eseam

10 tub

Tgogn

atemo

mola

unctoh

Pion

lou: pr

) sepail

Juetha

outra mine

dela

lelaer

predes

erbo a

COM

netra

abieca

Orella in Christodilecta te conforto & amonischo: che con ogni deuotione & attentione ascolti queste parole del nostro signor Iesu christo che dice. Siano li lumbi precincti: & lucerne ardéte nele mano uostre. Li lum bi sorella mia precingemo: quando la luxuria carnale per coti nentia subiugamo: & le lucerne tenemo in ne le mane quado a li proximi nostri exempli de luce &di bone opere mostriamo. La fornication de la carne: come dice el beato Isidoro: eadulterio: & quella de lanima e la idolatria. La prima bataglia de la fornicatione: uien & prociede da liochi: la secoda da le pa role: ma colui elqual non e preso da li ochi nel principio: puol resistere a le parole. Ogni bruta & immunda pollutione si di Cta fornicatione: benche alcuni cometi mazor &minor errore: secundo la diuersa uolupta & bruta delectatione. Molti certa mente flagicii &sceleragine naschono da questa delectatioe de fornicare: p laqual siamo priuati del regno del cielo: & lhomo si separa da dio. Fra li septi vicii principali: la fornication e ma ximo flagicio: perche per la immundicia carnale el tempio de dio e uiolato e contaminato: tollendo el membro de Christo: & quello facendo membro de meretrice. Impertanto ho nesta uergene se uero e che in te dio uiua: sia morta & extincta nel corpo tuo la fornicatioe. La luxuria e inimica a dio: & e pri uatió & pdició a noi de la paterna benedictió & substátia. La fornicatione non solamente macula el corpo: ma etiam la con xlii

siétia cotamina: colui che luxuria béche el para sia uiuo: tamé e morto. Li fornicatori & adulteri judicara dio &damnarali: ascolta aduq; sorella carissima le pole del beato Isidoro. Coin gnarse & ibratarse de fornicatio e brutissima cosa &niuno pec cato e tato graue e peruerso quato quella: la fornication super chia tutti imali & e piu graue che lamorte. Meglio e morir che fornicar. Meglio e te dico privarse di questa vita che macularse de questa fornicatione & perder lanima con il corpo. La luxuria mena lhomo ale pene infernale. La luxuria supoza & p funda lhomo nel tartareo siume: li ochi mesazi & muncii de la fornicatione: el ueder e la prima causa de la fornicatione. Imperche la mente p el ministerio deli ochi e presa e captiuada: la accutissima sagitta de lamor p li ochi intra ne lamete: el squar do deli ochi fa penetrar ne lamente la sagitta dela fornicatioe: lochio e prima sagitta de la fornicatione. Impertanto o amabi le in christo sorella reprimi liochi toi: Sotrazi el uedere: no po ner li ochi toi fixi ne la belleza & specie de la carne: Niuno homo uogli risquardar con intention de cocupiscentia & mal de siderio: no ueder: o sorella mia niun homo pamar qllo carnal méte: la faza del homo te dico no guardar i concupiscentia & uicio carnal amado allo. Riuolta & reprimi liochi tuoi: acio che no guardino la uanitade: la belleza del homo no desidera re. Dime sorella uenerabile che psecto & utilità cosiste nela belleza de la carne: No sesecha lhomo coe seno: & la sua uenu sta e belleza fuze e scampa come umbra? Et quando la incuita bel morte uerra dime te prego quata pulchritudie rimane nel corpo! Quado tu uedi un corpo morto tutto tumido sgioso & puzoléte no te seristu le narise p no sentir pur un poco qlodor feditissimo. Dime douce alhora la belleza di uoltos doue

tu

2

rel

pt.

te.

na

cab

le urbane & piacente parole: lequale trazeuano a si li cori de li audienti? Doue sono li longi colloqui & sermoni dolci che leti ficano li homeni? Dime etia honesta uerzene: douc alhora sarra lo immoderato riso & bruto zogo? doue la uana & inutile le alegreza: laquale comoueua li homenia riso? Tutto tutto o forclla mia e passato uelocissimaméte & e uenuto a niente : co mesumo sene andato: Q uesto e el fin & la consumation de ogni belleza carnal e corporal. Cognosci adunq, o uenerabele sorella: che uana &caduca e la belleza de questo misero corpo. Vnde Salamo dice. La pulchritudine e una gratia uana & fallace. Impranto sorella in Christo amantissima: se la belleza de la carne è uana: se la belleza corporal e puza: uermene: cenere: & terra: guardate no guardar li homeni con intento de cocupi scentia la belleza loro: Et questo perche el mundo passa: & la concupiscentia sua. Tutto che e nel mondo e desiderio de car ne: & cocupiscentia de liochi. El mondo adunq; eglie p amore de Christo da esser despreciato con tutre le sue cose che sono i esso. Et tu imptanto honesta uerzene: laquale p Christo sposo tuo hai lassato & abandonato el seculo: non dei poner dilecto alcuno ne la belleza de li homeni. Te amonischo e conforto so rella mia in Christo dilecta che ami icsu christo tuo sposo sopra tutte le cole: acioche con lui possi regnar ne la celestial cor te. Certaméte se la psona se delecta piu de la cocupiscentia car nale: che de la mor de la castitamon e dubio che anchora i lei re gna il peccato: ma se la belleza de la castita deiceta piu samére che no e la soza fornicatione in tal psona or mai no regna el pec cato:ma si ben la iustitia. Benche lhomo del corpo sia casto: & co la mete sia luxurioso: in el core tamé de costui regna el peccato. La fornicatio del corc e la seruitu de la idolatria. Eglic ét unaltra fornicatió spuale: de la ql el signor dice. Colui che ucxliii-

tame

laral

.Con

mo pa

onth

acula

.Lala

ाय है।

naide

nc. la

Tuadal

elfon

nication

o aman

re:nop

K maly

o carna

control

01:20

1clide

te new

12 1100

man

anco

igiólo,

dera la dona p cason &intento de quella concupiscer: gia ha co messo & cosumato el peccato nel core suo. Tra tutti li uicii no e nessuno che piu faci sottomettere li homeni al diauolo: quan to e la luxuria. La castita e belleza de lanima: & p questa pre rogatiua e uirtu: lhomo se equipa & someglia a li meriti angeli ci. Sorella in Christo amabile. Credi a me che molti p neglige tia & pocha guardia de li loro ochi: sono cascari in gra pericoli de le anime sue. INTERROGATION. Fratello mio di lecto or dime priegote se cognosci nessuno homo: elquale sia sta inganato p lo risguardo de liochi soi? RISPOSTA. O sorella uenerabile: Q uanti quati so: che p uiso sono sta inganati: & inlazati dal diauolo: questi tamé liquali ho udito alcu ni te diro. Dina figliola de Iacob partendosi da caxa p uedere li homeni diquella regione: poche era in terra aliena: fu adama ta & rapita da Sichem: elquale togliendoli la sua uirginita: la corrupe: & cossi la pouerina: perche uosse ueder incautamète quello che no li era licito: perse la honesta & integrita'sua. Da uid anchora passizando un zorno nel solario & loza de la casa sua: uite Bersabe: &innamorosi in quella plocui poi amore co messe lo adulterio & omicidio: & cossi decepto & iganato si se ce reo & codanabile de la sua lege. Vnde pche el uite inconside rataméte quello che non doueua: cotraxe macula tutto el tem po dela uita sua. Item el fortissimo Sanson descendete ne la re gion & contrata de philistei: doue uite una dona: ne la qual ex cesiuaméte inamorato: dormiua etiam nel sino &gremio suo: ma lei li radete li capeli del capo suo essendo adormetato: tra dendo poi quello ne le mano de li soi inimici: liquali immedia re li cauarono liochi & incorse nel piculo del corpo: cioe morite sotto el palazo come se lege. Cognosci imptato sorelle dilecta quati son stati quelli che p la incauta uisio de liochi sono e

elapsi & cazudi nel picolo si de le anime come de corpi loro: Teconforto adunche & amonisco sorella in christo amabile che patizi con li ochi tuoi: acioche incautamente non risquar dino: quello che no glie licito desiderare: Guardate che la mor te alanima tua no intri p le fanestre de liochi tuoi. Adunqs sorella mia i christo dilectissima: Come gia di sopra te o dicto. Se la carne: & terra achora te ipuga: se la luxuria te teta: se la li bidine & sensualita te suita se et la méoria de la fornicatio tetri bula ecrucia: oponi auati a te la méoria de la morte. El fin de la uita tua poni auatiliochi toitel zorno del tuo extreo exito p ponia te. Cosidera li futuri tormeti: pesa ogni zorno el iudicio che ha auegnire: Auati a li toi ochi se uersi & riuolti la imagie del futuro iudicio. Redute a méoria le horribele pene delinfer no. Lo ardor del foco infernal smorzi & extingua i te lo ardor de la luxuria. La recordatio del eterno & final iudicio excludi & scaci lo ardor del corpo tuo. La fiamma inextinguibile del inferno scaci da te la memoria de la fornicatione. El mazor ar dor: uinca & superi el minore: el stridore de li denti & la fiama horribile propulsi & schaci da te la memoria o uero lamore de la libidine. Si coe lo chiodo caua laltro chiodo: custi molte fia de lo ardor de le pene infernale scaza fuora quello de la luxuria. Sorella uenerabile prego lo omnipotente dio: chel dia &co cieda a te la uera castita di mente & del corpo. Amen.

De la abstinentia. Sermone. xxiiii.

Vesto e il persecto ieiunio: quando shomo nostro q exterior deiunando se afflige: & lo interiore ora. La oratione per uertu del ieiunio piu facilmente penetra el cielo: per el ieiunio & oratione la mente humana se coniu ge con li anzoli de uita eterna: & copulase inseperabelmente con dio. Li ieiunii sono arme fortissime inuerso le tentarion de xliiii.

chaco

licito

tiangd megligi pena

o miod

TA. (

stains

ditoala

D ueda

u adan

yma:

lutania

Mus. D

delaca

mond

natoli

nconfu

toda

enelai

nio fux

10:01

nmal

mon

ledile

Conol

li demonii: & sono superati mediante quelli con la oratione. Sorella in Christo dilecta uotu saper pehe cosa la luxuria piu presto se restringa & smorzi RISPOSTA. fratel mio uo glio: & priegoti che mel dimostri & dichi. Ascolta aduq; ama bile inchristo sorella p el dezuno la fornicaton se sparte & laluxuria se ristrenge: remouendo la saturita la luxuria non signoriza. Lastinentia supera & uince la carne: lastinentia refrena la luxuria la stinentia frange & rompe el mouimeto de la li bidine: Dissolue & anichila la uirtu uenerea: per la fame &sete la luxuria se destruge: per same & sete la luxuria se uince: lame te che per moltitudine & copia de cibi e stancha & risoluesi:p de el uigor & forza de la oration: si come la carne che largame te non receue el debito cibo e tutta lassa. Cossi lanima che assi duamente non e pasciuta dal uerbo de dio: e stancha & langui da:li degiuni nostri perho secundo Hieronymo o sorella mia debeno esser discreti & moderati: acioche troppo non indebili schano el stomacho: perche el pocho & temperato cibo: al cor po & a lanima e utile. El uentre tumido e grasso: non genera subtile sentiméto. Molto meglio e ogni zorno sumere umpo co de cibo: che raro: & poi impirse & passar la meta. El pocho cibo: & el uentre sempre famelico e piu comendabile che li tri duani iciunii. Colui bene iciuna: elqual declina da tutti iuicii. Labstinentia de uicii e megliore cha quella de cibi. No e reputata abstinentia: doue glie saturita de uetre. Vnde el beato ysi doro dice. Per tutto el zorno colui ne la cogitatione sua pensa & rumina le delicate uiuande : elquale prepara ne la sera a si le delicie: per adimpir & satisfar a la insatiabile gola. El uétre ua cuo & sobrio fa lamente ne la oratione esser attenta & uigilan te: ma el corpo che e pieno genera somno gravissimo. No pos siamo ben uigilare: quando el uentre nostro e distento & rebo cante

00

fta

da

80

lan

bel

ab

che

1100

101

Del

ne

200

m

lan

Sco

fec

Ula

cante de cibi. Sorella uenerabile non ingrassare el corpo tuo: ma piu presto habi cotento che sia arido seccho &magro p el desiderio del celestial regno: acioche adimpir possi quello che escripto nel psalmo. Lanima mia patisses sete de te dio mio: quanto mazormente etiam la carne mia? La carne certaméte nostra alhora sitisse dio: quando pel dezuno se abstiene & diuenta magra. Sorella in Christo amabile credime che se i que sta uita pfectamente harai fame & sete de dio: non edubio che da quello nela celeste patria sarai satiata. Labstinentia uiuisica & occide la auiuifica: & occide il corpo. Labstinetia edifica ne lanima & costruisse la uirtu: & destruze li uicii del corpo. Coogni solicitudine & studio dobiamo despreciare la quatita & diuersita de cibi: la troppo indulgentia & cura del uentre deb bessi da noi sugire: poche quado el uetre imoderatamete e pa sciuto & resiciato: el corpo poi facilmete se moue & excita a lu xuria. Non dobiamo mangiare con intento de impire el uentre: ma acioche sustentiamo el corpo. Doue e il uetre pieno de cibi: li no puol manchare el foco acceso de la luxuria. El corpo che e franto & coquassato da la abstinetia: no lo puol brusar e nocer el foco de la luxuria. Quel richo purpurato elqual ogni zorno a mensa mazaua splédidamente: perchenon se incuro ne uolse abstignirse da supflui cibi i questo modo: pho posto ne la ardéte fiama: cercho che li fusse pur dato una gociola de acqua: & no merito de riceuerla. Si come tutte le spiritual uir tu plabstinentia con pfundissimo fundameto se edificano ne lanima: Cossi certamente p satiata de cibi: tutti li uicii se nutri scono: & prendeno forza nel corpo. Niuno puol receuer la p sectione de la uirtu: se auanti no subiughi & in se domila iglu uia & gola del uentre: & phoquelli treputi posti nel ardete fo co: quello no li puote nocer: perche forno sobrii & abstinenti.

3000

iriapi

nious

वक्ष

te & l

l non

na refr

odel

mesi

nocile

oluda larga iachea

8lay

rdli

nindl

bo:ala

on generated we compared to

Elpad

chell:

TI COL

i e repr

ia penti

raald

écrem

igilan Jopal

rebo

Daniel anchora po fu liberato da la boca del lione: pche seruo in se & tenne labstinentia de cibi. Niun da si medemo puol ca zar le tentation de li demonii: se primamente in se non refrene ra lo appetito de la gola. INTERROGATION. Fratel carissimo te prego che me dichi a che modo e con che uia e me zo debo tegnir in castigare con abstinentia el corpo mio? RI SPOSTA. Sorella dilecta si fatamatetu debi nutrire el cor picello tuo: che quello no selieui: & insupbisca: & anchora cos si quello dei reprimere edomare che no cadi. Cossi re dico o so rella mia: certaméte tu dei reficere la carne tua: che quella a te come ancilla a signora serui: & lopossito quella cossi dei casti gare p abstinentia che no pischa. Se indiscreramente & sopra modo affligi la carne tua: manifesta cosa e che mazi el tuo ami co & citadino. Et cossi p el contrario se glla piu del douer refo cilendo ingrassi: tu nutrissi el tuo inimico. Carissima la mia so rella que in ogni tua abstinentia dei sempre observare che lo biecto tuo no sia de occider la tua carne: ma si ben li uici. A du que sorella mia in Christo amantissima doma & castiga coab stinétia el corpicello tuo: ieiuna & abstiente da cibi. Desidera & appetisse de hauer piu la faza pallida che rossa: no sia te dico la tua faza rubicuda: ma smorta & pallida p abstinetia. El corpo tuo sustentalo arrido & no grasso: no nutrir la tua carne p farla poi cibo & sustentameto de uermi. Si fatamente uo gli mangiare: che sempre mazar possi & habi fame: no impire mai el tuo uetre de cibi: habi fame sete & sostiene & sii magra. Credime sorella uenerabile: che tu no porai uincer le tentatioe se pabstinétia el corpicelo tuo no castigarai: pel cibo e pel be uer augumenta & cresce la luxuria. Lo impirse de cibi suscita la luxuria de la carne: la ql luxuria insolubelmete e sempre co iuncta a la saturita. El fredo de le uigilie smorza & extigue lo ardor de la luxuria. Li maligni spiriti de li sumeno mazor for

za cotra noi doue uedeno noi delectarse i manzar e bere. Sore la in Christo amabile come gia te ho dicto di sopra. Se psecta mete uogli suger le tentatione de la carne: absticute no solame te da li cibi: ma etiam da tutte le delectatione de questo medo: acioche possi dopoi questa uita alegrarte & iubilar i cielo co li De la ebrieta. Sermone Vigesimognto. (anzoli. Amé.

: Serve

ploue

refra

Fran

Maed

10: R

Treelo

homa

dicooi

aellaa

Idaz

186

tuon

ouern

lamp

reche

na.A:

193(0)

Delida

Sia too

nétia. E

enteu

mpu

ntacio

pelk

fuscia

preco

or for

Orella mia carissima. Ascolta le parole del nostro si f gnore lesu Christo legle cossi dicono. Guardariue o discipuli & serui meitche li cori uostri no siano agrauati da crapula & corieta. Ité Paulo apostolo castigando li soi discipuli dice no ui uogliate imbriagare del uino: nel qual e la luxuria. Et Salamo dice. El uino esser cosa molto luxuriosa & furiosala ibriageza. No risguardar el uino gdo tutto par che rutila & rubicunda: & maxie quado messo nel uetro el colore suo rispléde: beuessi quo có dilecto: che quasi lhomo nó se ne acorge: ma dapoi beuto morde molte fiate come pessimo serpéte: butado el suo pestisero & mortal ueneno. Niuno secreto edoue regna la ebrieta. El uino ha exterminati & destructi molti: pducendo quelli a piculo de corpi & anime loro. El uino ficreato no ad ebrieta: ma a letitia &iocundita. Doue habú da la saturita: li domina la luxuria. El uetre che e sgofio de cibi & risoluto dal tropo beuer: genera uolupta & luxuria. La ibri ageza debilisse el corpo: & a laza laía: genera pturbatió diméte & auguméta el furor el core. La ibriageza nutrisse la siama de la fornicatio: & intato aliena & abaluca la mente: che lho se medemo non se intenda ne cognosca. Lhomo ebrio intanto e fuori de si:che el no sa douc el sia: Molti sono laudati:pche be uendo assai no se in ebriano: liquali el propheta riprende & di ce. Guai a uoi che seti potenti abeuer il uino: & homeni forti a darui totalméte a la ebrieta. Et anchora. Guai a uoi liquali da

wivi.

matina p tempo ue leuate p seguitar la ebrieta beuando insi no al uespero: acioche ue scaldate dal uino. Anchora Ioel pro pheta: chiama & dice. Desmessatiue o ebrii & piangete: & uoi tutti liquali beuete el uino in dolceza: ululate con pianto ama ro. Nó dice el ppheta: liquali beuete el uino in necessita: ma di ce che beuete el uino idolceza: cioe indelectatione: la imbriage za e graue & peccato mortale; & e da numerare & reputar tra li homicidii adulterii & fornicatio: la imbriageza scaza lhomo dal regno de dio: & butalo fuora dal paradiso: submergendo quello nel pfundo delinferno: Noe p beuer el uino giaquenu do & palento le uergogne del corpo suo: lequal téne cellate & nascoste sie cento anni. Anchora Loth inebriato de uino: dormite co le sue sigliole: Et tamé no sentite el peccato comesso: che era pil uino fuora de se. Pensa adunq, osorella dilecta qua to questa ebrieta e detestabile &da fugire da tutti: maxime da li serui & serue de dio. INTERROGATION. Fratello mio dime te prego: or e pcto beuer el uino? RISPOSTA. Venerabel sorella: Beuer il uino tempato & co sobrieta: no e peccato. Vnde cossi lo apostolo Paulo scriuendo a Thimotheo suo discipulo disse. Beui & usa il poco uino pil stomaco & spesse tue infermita. Ascolta anchora quello che dice Salamone. El uino che e sumpto co sobrieta da sanita a lanima & al corpo. El uino intempato e ueneno mortiferro: & beuuto senza mensura agraua & supera la mente. Per el molto uino la luxuria cresce: & excitasse & nutrisessi. El uino certamen te dio ce la dato a letitia del core: no ad ebrietade. Imptato ho nesta uerzene: beuiamo: non quanto lagolla insatiabile richiede: ma quanto cercha & adimanda la necessita. Guardiamose adunq; con ognistudio & uigilantia che quello che dio ce a da to a medicamento del corpo: non lo deputiamo al uitio di la

6

gola. Guardiamose che el uino: elqual dio a noi ha concesso a restauro & salute d'corpi: nó lo reuoltiamo i uso de uicii: guar diamose che la medicina de la carne nó la couertiamo in uicio di ebrieta. Molti p il uino sono sta uincti da li demonii & pre si. T'u adunça sorella i Christo amabile beui el uino tempato: & sarra a te sanita del corpo: & setitia de la mete. Beui el uino có sobrieta sa que certamete torra da te ogni pigritia & neglige tia: & sarate solicita & deuota nel seruicio de dio: Impoche el uino tempatamete beuto sa shomo acuto uigisate: & pspicace a la oratioe: & solicito i nel seruicio de dio. Adunça sorella mia carissima se tu me aschostarai come tuo fratello: & tute queste cose sopradicte farai: nó e dubio sarai sapiente. A men.

Del peccato. Sermone Vigesimosexto.

10 inf

oelpn

:8:w

atoam

a:mai

morra

callocal

etoen

cellan!

ino:

omel :

lecta

avinc:

Frank

OSTA

icta:

Thin

(toma

ice Sal

anima!

beam

to [1]

rtamo

ratobi

rich

iamol

ceada

dil

Orella carissima: ascolta el signore che dice nel euan selio. Ogniun che fa el peccato e seruo del peccato. Per doi modise comette el peccato: cioe o pamor de eupidita o p paura detimor. Per cupidita quando lhomo uol hauer gllo che brama e desidera. Per timor gdo ha paura dal cuo p no icorer nel mal elqual lui teme. Per quatro modife co mette il peccato nel core. Per qui altri modi cometessi i opa. El peccato se comtte nel core: p sugestion & tentatió del demo nio: p la delectatio de la carne: Per il cosentimeto de la mente: & p eleuatione & supbia del core. Cometesi etia in opa alcuna uolta naschostamete: alcuna uolta publicamete: alcuna uolta p cosuctudine: & alcuna uosta p despatioe: p qsti modi aduq; sopra alegati pecchiamo nel core: & coetiamo el peccato i opa. Per tre modi anchora se comette el peccato: cioe p ignorantia: p infirmita: & p industria uoluntaria & malitia. Per ignoratia pecco la madre nostra eua in paradiso: come dice lo apostolo. Lhomo non fo seducto: ma la donna fu decepta & inganara: XIVII.

Vndenon e dubio che Adam peccho p industria: & Eua per ignorantia: impoche colui che si inganato: no itende pignora. tia a che cosa el cosente. Lo apostolo Pietro pecco pisermita: quado p paura de quella ancilla ostiaria nego christo benede cto. Lhomo che pecca p infirmitade: eglie da imputar piu che sel peccasse p ignorantia: ma molto piu graue peccare p industria: & uoluntariamente: che p infirmita. Colui elquale pecca impublico e piu culpabile de colui che lo fa abscondito: pche peccando dimostra & sa li altri peccare. Quado ihomo fra se stesso ha uergogna de proprii soi peccati: questo tal cognosci> mento de la sua iniquita e una parte de iustitia. Meglio e che shomo no pecchi pamor de dio: che p el timor deliserno. Me glio anchora non peccar che emendarse dal peccato. Ogniuno che pecca e superbo: peroche colui che fa quelle cose no glieprohibite despreza & paruipende li diuini precepti. Ascolta a: dung, sorella carissima quel chio dico: ascholta: quel che te a monischo: per uno mal perischono molti beni. Guarda aduq; lanima tua dal peccato. Colui che ha peccato in una sola cosa: e facto reo i tutte le altre. Per uno peccato: molte justitie & be ni se perdeno: non declinare consentendo al core tuo: in quella cosa che el corpo se dilecta. Non dar lanima tua ne la podesta de la carne: & non consentir a la sensualita de quella. Sorella uenerabile se uiuerai secondo la carne morirai: Munda imper tanto la conscientia tua da ogni peccato. Sia la tua mente pu ra: sia etiam el corpo tuo da ogni iniquitade purgato & imma culato. Non rimanga in el core tuo macula de peccato. Non: puote il corpo corrumpersisse auanti lanimo no fia corrupto. Se lanima caze per el peccato: immediate el corpo e procliuo & inchineuole al peccare. Lanima in el peccato preciede la car ne. Niuna cosa puol far el corpo: se lanimo non uole & cosen

te Munda adung, & purifica il cor tuo de la iniquita & nó pec cara la tua carne. INTERROGATION. Fratello mio re priego me dichi se lanima delhomo peccator e soza e negra: & quella del iusto: biancha & formosa. RISPOSTA. Sorella in christo mia dilecta. Sono tre cose in questo mondo piu negre & pezor de ogni mal: cioe lanima del peccator perseue rante in el peccato: laquale e piu negra che el coruo & li catiui & pessimi angeli: liquali quella rapiranno nel zorno de la sua morte: & lo inferno nel qual sara butada. Niuna cosa in questo mondo sono pezor: & piu obscura di queste tre. Irem sono tre cose de le quale niuna e milgior cioe lanima de lhomo iusto ne le bone opere perseuerante: laquale e bella come il sol & li sancti angeli liquali receuerão quella i el zorno de la mor te sua: & il paradiso: in el qual la sarra colocada. De queste tre cose niuna cosa e milgiore tra le cose create. Li anzoli sancti presentano lanima del hó iusto auati adio dicedo. Ecco signo re colui che hai electo & apsumpto habitara semprenel pa> lazo tuo. Sorella in christo amabile se el tuo core & mente da ogni iniquita mudarai: & in el seruitio de dio: come li prometesti pseucrerai: senza dubitatione: nel celestial thalamo co le su christo sposo tuo: starai sempre in festa & iubilatioe: a lagle dio ce pduchi per sua misericordia. A mé.

De la cofessione de li peccati: & de la penitentia. Sermone

Vigesimoseptimo.

da po

gnora

it min

denede

binds

Elucia

alepen

to: pa

mofil

ogno:

mo.N

Ognalenag

Ascola

them

da adi

ture do

podd Som

13 1177

ente ba

Vimol

). Ne

rupto.

claca

color

Homo alhora incomencia ad essere iusto: quando le li peccati soi proprii: se medemo se disecta accusar Vnde glie scripto. El iusto i el pricipio e accusator de se medemo. Niuna cosa e tato pezor: quando cognoscer la cul pa & nó piager quando gni peccator a doi modi a douer piazer li soi peccati. Luno sie pehe el bene nó sece p negligétia. Las tro xlysis.

pche comisse el mal p audatia. El bene che doucua far non fece: & il mal che non doueua far fece. Quel homo degnamente fa penitétia: elqual piange li peccati passati: & guardase de piu quelli no comettere. Impoche colui che piange il peccato: & ta men ritorna a quello e simile a colui che laua la piera cruda o uer creda: laquale quanto piu se laua tanto piu se impastruza & fassi fango. Selhomo quando peccar puote se pentisse: & la uita sua uiuendo da ogni peccato correge:senza dubio: quando li uerra la morre: andarasene a la eterna requie: Ma a colui elqual mal uiue: & al ponto dela morte se pentisse: come la da nation sua e incerta: Cossi etiam la remission a lui e dubia. Co lui elqual ne la morte desidera esser securo: & certo de obtegni re la indulgentia de soi peccati: insanita faci penitentia: & pian ga li suoi peccati. Impertanto perche la miseratione de dio ein cognita & occulta: necessario e a noi de pianger senza la intromissione. Sorella carissima ascolta le parale del beato Isidoro Al penitente non fa dibisogno hauer segurtade de peccatissoi. Et questo perche potría adimandar alcuno ? perche la segurta genera & partorisse la neglgentia: laquale molte siade reduce shomo incauto a li primi peccati. Al presente adunque Sorel la carissima: receui el conseglio mio: & dummente che poi la tua uita emenda. Dummente che dio a te da modo & licentia de operare: manisesta li toi peccati. Dummente che a te e concesso spatio: piangi li toi peccati. Dummente che poi pentite: Dummente che poi: confessa li tuo delicti. Dummente che ui ui: piangi li tuoi menssacti: laltrui uocation & morte: sia tua emendatione. Dummente che poi : emendare uogligli mali chehai facto: Dummente che poi retrate dal uicio & peccato mortale: dummente glie tempo: chiama per te dio nostro si gnore: duméte che uiuinel corpo: cerca de aquistar la idulgé

CX

tra

Co

an

tia de li toi peccati. Auanti che a te uenga il zorno de la morte fa penitentia. Auanti che el tartareo pozo te absorba pentite: Auanti che linferno te rapischa: pianzi li toi peccati. Auati che sii butada nel psundo delinferno: pianzi le tue negligentie: in elque no e loco de podonanza: doue no e gia letitia ne modo de pentirse: ne etia de emendarse: doue no e loco de cosessione: & questo pehe nelinferno non e alcuna redéptione. Benche al pre sente in questa uita sii peccatrice: tamen medianre el fructo de la penitentia conseguirai uenia. Niuna colpa e tanto graue: la quale p penitentia no meriti pdono. La desperation augumen ta el peccato & e pessima tra l'altri peccati. Impertanto sorella mia dilecta: credime certissimaméte che ne la confession co siste: & e grandissima speraza: p nessun modo non dubitar: p nessun modo non te desperar de la misericordia de dio: Habi ne la confession fiducia de la bonta de dio. Fratel mio carissisimo ben dici: & medai bon conseglio. Ma quai ame peccatri ce: guai a me misera: laqual i tanti peccati: i tante sceleragine: & negligentie son cazuda. Q ual peccato imprima piangero: de qual debio far penitentia: & quanto ululato io meschina debia asumer: certamente io no so: tante & si facte sono le mie puersitade. Io indegna qual lachryme p li mei peccati infiniti posso spander! La memorio a me non serue in uoler referire & exprimere li molti peccati mei. O lachryme pche sete uoi sub tracte da liochi meis O fontane de lachryme mouetiue ui prie go & excitate liochi al pianto amaro. O fontane de lachryme scorendo per la faza bagnate le galte mie. Date a me pianto amaro. Socorrimi o dio mio: auanti chio mora: auanti che la morte me preuenga: auanti che lo inferno me rapischa: auanti che la fiamma me accenda & consumi: auanti che le chaligeno se tenebre me comprendino. Souenime odio mio creatore & xlix.

ionfe

men

depu

to:Xa

ctuda

altrus

Meist

o; date

22 colo

melac

ubia. G

2 obug 2: & pa le dioa

lainm

o Isidor

rearch

alegut

de reduc ne Son

hepal

I KCCTILL

te e con

pentiti

recher

: (ia tu

dimi

eccaro tro fi

lulgé

refugio mio te priego auanti che io peruenga a li tormenti: auanti che el focho infernale me deuori: & eternalmente nelo inferno me cruciito dio mio che faro io misera quando uerra el tuo tremante & inuitabile iudicio? Che respondero io alhora? Che dira la meschinella peccatrice anima mia: quando aua ti eltribunal de Christo sarra presentata. Guai quel giorno in elqual peccai: quai quel zorno quado feci male: quai ame qua do trapassai li precepti de dio: dio uolesse chel sol sopra di me non hauesse mandati li soi razi: o zorno detestabile: o zorno abhomineuole: o zorno altutto de non esser nominato: in el quale usci del uentre de mia madre: & ueni in questo caduco mundo. Meglio per certo me sarrebbe stato non fusse nata in questo seculo che ne lo inferno perpetualmente senza fine do uerc essere cruciada: Meglio me saria stato: non esser genita: che parir le fiamme de linferno: Assai a me sarrebbe meglio: non ester sta in questo mondo procreada: che patir li eternali incendii. Piangete sopra di me o cielo e terra: piageteme o uoi tutte creature: & tutti uuoi ne quali eglie sentimento de uita: spargete lachryme sopra di me: peroche grauemente o pecca to: peccai infelicemente: peccai miserabelmete. Innumerabili sono li peccati mei. Per cason de ben uiuere: spontaneaméte si ci me offerta & professione: ma guai a me che el bene che io ho promesso non lo ho observato. Sempre al peccato mio son ri tornata: Sempre li peccati mei multiplicai: Sempre li delicti mei augumentai. Mai mai in meglio murai li mei costumi: mai me son cessata da liperuersi mali. Orate per mi al signore o sancti homeni intercedete per mi al signore o uuoi tutti sancti: & chori celestiali : de tutti iusti pregate el saluatore per mi. Se per uentura dio hauera di me misericordia. Se per uen tura tora da me le mie peruerse iniquita: per la sua solita ele-

ch

tac

an

0

do

tun

loa

Cu

gel

me

mentia e bonta. Omeschina te anima mia: chi de te hauera mi sericordia? & chi te cosolera? Oanima mia meschina chi per te dara lamento? Doue sei tu o guardiano de li homeni: doue o redemptor de le anime: doue o pastor mio optimo? Perche me hai despreciata: perche hai tu da me uoltata la dolce faza tua. Dio mio di me in el fine non te dimentigare: no me abandonare imperpetuo: non me lassar ne la podesta de li demonii Sono peccatrice: sono indegna tua ancilla: a tenientedime no dio mio ricorro & confuzo perche sei clemente piatoso: & pieno e ribocante de misericordia. Niuno desprecii: niuuo hai in abhominatione quantung peruerso sia: niuno finalméte ex clude & cazi da la tua clementia & misericordia. Impertanto te prego o signor mio: che a me tua ancilla no denieghi quello che misericordialmente hai impartito & dato alialtri: le mie se leragine & puersitade signore no desendo diquelle excusando me:ne etia li peccati mei nascondo. Despiaceme molto el mal che io ho facto: io misera ho peccato: Confesso lo error mio: manifesto & palento la colpa mia: cognoscendo la mia iniqui tade. Peccai dio mio: ma habi misericordia di me o signore. Peccai o saluatore: ma uogli esser propicio a metua indegna ancilla & peccatrice: Remeti li mei mali: pdona li mei peccati. O signore se observerai le nostre iniquitade quelli risquardan do chi potra sostenire! Niuno nel exame & iudicio tuo: quantung, bono el sia ne pur etiam certamente, essa iusticia appres so a te sera secura. Qual e quel iusto o signore elquale hauera argumento de dire esser senza peccato? Nessune mondo dal peccato nel conspecto tuo. Ecco fra li sanctiniuno e immaculato. Ecco chi seructeno a dio non furno stabili: & ne li angeli fu trouato iniquita: & esse stelle & cieli non sono mundi in el conspecto tuo. Se adunquiuno e sancto niuno imma

enti:

enelo

uem

albo

idoati

ime agi

tadia

O TOTA

to: in

e mant

it genu

meg

Letern

meon

deun

o pers

merada

amen

the 10 3

to for

delia

oftum

oi tut

er uo

a de

culato nel conspecto tuo: quanto mazormente io peccatrice putredine & uerme figliola del peccato : laquale come acqua ho beuuto le iniquita multiplicando li peccati mei: la ql etiam siedo ne la poluere & habito in casa luctea & caduca: hauedo terreno substentaculo & fondamento. Dio mio sporzi la tua dextra a me peccatrice. Ricordate o signore te prego qual sia la mia substantia. Ricordate chio son cenere e poluere uilissima: Conciede a me medicina p laquale cofeguiti sanitade: Da me remedio: mediante elquale io me recuperi & guarisca. Io misera son cascata ne la fossa de li mei peccati. lo indegna son puenuta nel profundo delinferno. Dio mio libera lanima mia impresonata da lo inferno. Non me conduca al profundo: nó me absorba lo inferno: non constrenza sopra di me el pozo la boca sua: lo abysso a me non denieghi lo exito. Ecco te el zorno da esser temuto se approxima: ormai e quasi uenuto lultimo zorno: or mai cappresso il zorno de la morte niente a me auanza se non eltumolo: niente se non el sepulchro: pdona im pertanto a me signore: auanti che io uada a la terra tenebrosa. Souegnime dio mio auanti che io uadi a la terra de la miseria & tenebre. O redemptor de le anime soccorime; auanti che io mora relaxa & solui li uinculi & peccati mei: auanti che io pue ga a la morte. Sorella mia in Christo dilecta dio habia i te mi sericordia: & ti perdoni tutti li toi peccati. El signor no risguar dia quel che lhai offeso & te laui & mundi da ogni contagion de peccato. Proponite adunquin el core tuo de piu non peccare. Determina in el core tuo de piu non far male. Guardate de piu non cometer quello che hai facto ritornado al uomito de prima. Dapoi el pianto de la penitentia non ritornar al peccato: non far unaltra uolta quel che da nuouo dei pianger. Quel lui ilqual sempre pecca & pentessi non e penitéte ma sbefador dela

an

me

6

fig

te:

tri

fe;

de la penitentia. Vnde il beato Isidoro dice. Quella einutile penitétia laqual e coingnata dala colpa subsequéte: & acho ra. La piaga iterata & renouada piu tardi se sana. Colui che spesso pecca & piange a pena merita perdono. Sii adunq; cofirmata & stabilita ne la penitentia. La uita & el uiuer religio so che hai incominciato arenere: no lassare: la salute & premio de le nostre fatige si pmessa ali perseueranti. Vnde se dice. Bea ti quelli che custo discono el iudicio: & fano la iustiria in ogni tépo. Et anchora chi pseuercra insino a la fine sarra saluo. Ho nesta uergene te amonischo che p la recordatió del peccato comesso sempre porti uerecudia nel uolto: & pudor ne la faza: p la uergogna del peccato: no presumer de leuar li tuoi ochi. Ca mina co la faza risguardate la terra: tutta questa & abiecta & con li ochi bassi. Cilicio & cenere inuoltino le membra tua: cili cio copra el corpo tuo. La terra sia a te cubile & lecto: tu sei poluere: & pho siedi impoluere & cenere. Sempre piagi: sempresii melenconicha: trahendo sempre sospiri da lintimo core. Sia sempre compúctió & laméto nel pecto tuo: siano sem pre gemitinel core tuo. Escano spesso la chryme da liochi toi: essendo sempre aparechiara aquelle. Ver er bel uergene credi a me che mailiserui de dio in questa uita debeno esser securis benche siano iusti:li serui de dio debeno sempre uigilar: & a la méoria co lachryme reducer li soi peccati: unde i laude dl sposo christo ne la catica se dice. Li capelli soi sono destesi & logi sicome le palme: & negri qui come el coruo. Che possião noi i tédere p le chiome & capelli de christo meglio significarse che Il homeni fideli: liqli du mete che guardão la fede de la fancta trinita ne le mente & cori loro & p reciproco amore acostado se a dio sano quello che li credeno: come nel capo cioe Christo sono li capelli pendenti: & a quello dano & coferischono gloh

atrice

ena

nauédo

ailam

qual la ce unión adec la constant la const

nman under

el possi,

utol

odonii odonii

nebra

a más

ntian

DE10 1

igin:

orde

ntag

npech

rdace

mico 3

. Que cfader

dela

ria & honore. la palma certamente crescendo in alto molto p fice: & p la sua significatione: pretende edinota la usctoria: Le chiome & capelli impertanto de Christo sono quasi palme ela te: perche tutti li electi dummente se inalzano sempre a le cose sublime & uirtuose: finalmente per la gratia de dio peruengono a la uictoria. Et sono negri si come il coruo: impero ben che Per le uirtude in cielo se extendino. Sempre tamen infimi & peccatoriper humilita essere se cognoscono. Cossi etiam tu forella mia in Christo amantissima beche bene & religiosame te uiui: benche iusta & deuotamente a dio serui: tamen te amo nischo che mai no lassi & desprecile lachryme. Se uuoli adun que lauar le macule de li toi peccati: ama sempre le lachryme. Dolce & suaue a te sorella mia siano le lachryme. Delectati sempre del lucto & pianto & quello mai non lassar. Vogli el ser tanto prona ali lamenti quanto fosti procliua & inchineuo le ala colpa: Q uanta fo a te la intention al peccar: tanta deuo tio a te sia al pentir. Secundo la infermita: debesi dar la medi cina: conueniente a quella. Li graui peccati desiderano grandi lamenti. Sorella uenerabile colui se degni de adiutarti & confolarte in questa presente uita: el qual li anzoli adorano nela ce lestial curia & patria. Amen.

di

fee

lag

faci

me

ac

fon

20

THU

rea

ele

ciaschedune

De la comunione. Sermone Vigesimooctauo.

Adauno ilquale mazera il pane & beuera il calice del fignore idegnamete: iudicarasse reo del corpo & san gue del signor: cioe contrara macula di peccato a se. Et questo perche: potria adimadar alcuno: rispondote: pche al sumo & optimo nostro bene: mala & indegnamete e andato. Ma prouasi se medemo lhomo & cossi mazi di quel pane: &beui di quel calice, Come se dicessi: Ciascuno diligentemete

consideri la uita sua: & mundi el cor suo da ogni malicia: acio che possi degnamente andare asumere tanto sacramero. Ciaschaduno certamente il quale manza il corpo & beue il sangue del signore indegnamente: assume a si & beue il iudicio: cioe causa de la sua damnatione. Vnde el beato Isidoro dice. Quel li che ne la chiesia de dio sceleratamente uiueno & non cessano de comunicarse existimando loro p tal comunióe potersi mű dar da peccati sapiano questi tali: che qsto sacrameto a la mudation no li zouar nulla. Dicedo il propheta. Che uol dire che il dilecto mio ne la casa mia sa & comette molte sceleragine. Te dastu forse ad intendere che le carne sancte da te possino le uare le tue malicie! Chi adunquol il corpo glorioso & sacrato de Christo riceuer: auanti studiase per sede & interna dile Ctione in esso rimanere: & pero lui disse in el euangelio. Chi manza la mia carne & beue el mio sangue rimane in me & io in lui:come se dicesse: Colui ein me elqual ne le bone opere ad impisse la mia uolunta: altramente non puol manzare la mia carne:ni beuere el mio langue: se auanti in me non rimane per fede & bona operatione &: io in lui. Che cosa e quella adung? laque manzano li homeni! Ecco molti receueno spesse uolte li sacramenti de la ltare: ma alcuno la carne de christo spiritual mente manza: & beue il suo precioso sangue altri no: ma sola mente riceue el sacramento: cioe il corpo de christo soto la spe cie di quel hostia: ma non la cosa del sacramento: cioe essa essentia sacramentale. Questo sacramento si dicto proprio cor po de Christo de la Vergene nato: Ma la cosa & essentia spirituale: si appellata carne de Christo: Ihomo adunque buono receue el sacramento: & la efficacia di esso sacramento: ma el catiuo: perche el manza indegnamente: come dice lo apo-Rolo: Assume a se & beue el judicio: cioc la sua damparione: 133

Ito p

Imee

aleco

beans.

ninfa

etiani

giolan

nte an

din

Delech

Vogli

nctim

entada er la ma

10 द्वारा

nåa

10 Deta

alas

20 8/12

20026

non prouandose auanti ne examinando la sua conscientia: & etiam diiudicando & pensando esso corpo de christo:cioe che cosa lui receua. Aduq; quello chel peccator maza & beue: no e certaméte la carne & sangue sompto spiritualmente a la sua sa lute: ma eglie iudicio a la sua damnatioe: auegna chel para lui receua co li altri el sacrameto de laltare. Imptanto sorella caris sima: alcun receue el corpo del signor a salute: & alcuni a dam natione. Colui elquale co Iuda traditor receue el corpo del si gnore: co iuda etiam e condemnato: ma chi co pictro & con li altri fideli co deuotio & fidelmete quello sume senza dubio co pietro Eli altri apostolitin el corpo mistico de christo e sancti ficato. Ascolta imptato o sposa de christo uerace le parole del beato Augustino che dice. Colui che a qsto altare: co casto cor po: & mondo core con pura consientia: & deuotamente uiene a comunicarse a quello altare chee in cielo auanti liochi de dio con felice transmigratione uerra. Sorella in christo amabile te prego che ascolti la prudentia del serpente. El serpente acio che intendi: Quando el uol andar abeuere: & auanti chel peruenga al fonte uome: & zeta da se tutto el ueneno. Vogli adu q; immitare & tu carissima questo serpente in questa sola parte: che auanti che uegni al fonte: cioe a la comunion del corpo & sangue del signor nostro Iesu christo: rendi & butti ogni ue neno: cioe odio: ira: malitia: inuidia: mala uolunta: & catiue & puerse cogitatione dal core tuo: pdona etiam a tutte le tue sorelle & compagne ogni iiuria a te facta: & a tutti li pximi toi: lassa quello che i te hano peccato: acioche da dio te siano pdonati & lassati li toi peccati. Come esso signore & saluatore no stro dice nel euangelio: Lassate & sarra lassato a uoi. Imptanto sorella mia: se tutte queste cose che di sopra te ho dicto sa raial fonte uiuo che e Christo fonte dico dogni ben potrai an

11

8

8

te

di

mo

di

dare. Vnde de se medemo el dice. Io son pane uino: elquale de scesi & uini dal cielo. De questo pane dice Dauid nel psalmo. Lhomo manzo el pane celestial & angelico: laquale pho escha & poto benche la descendesse dal ciclo: tamen non cra cogrua a li anzoli: pche la era corporea: ma certaméte quel pane & po to prefiguraua & significaua questo pane nostro cosecrato nel laltare: che e Christo benedecto pane ucrace angelico: & que sto sacramento e uera & indubitata sua carne: & sangue spar so per la redemprione humana: el qual lhomo spiritualmente manza & beue ne la chiesia ogni zorno. Per elquale si come li anzoli uiueno in cielo. Cossi etiam shomo uiue in terra p esser tutto cibo spirituale & divino: quello che lui receve. Ma come lapostolo dice. Alcui nel deserto mázorno qlla medema esca spirituale: & tamé moriteno. Cossi etiam al presente ne la chie sia ad alcuni el corpo de xpo e uita: & ad alcuni e pena & sup plicio p el peccato. El corpo del signor senza dubio e uita a qI li a ligli Christo li e uita: cioe ne ligli xpo uiue p gratia: & a ql li e morte: liqli per la colpa: p ignorantia &p negligentia: sono mébri del diavolo. Vnde sorella i christo amatissima te amor nischo: che quando gusti & sumi el corpo de Christo: tu pensi & intendi'in esso esser altro che quello che con la bocca premi & senti. Ascolta etiam o uergene honesta quello che el sacerdo te ne la consecratioe del corpo de christo dichi. Noi pregamo dice el sacerdote: che questa oblatione deucnti benedecta: p la qual noi siamo benedecti: ascrita per laqual noi tutti i ciclo sia mo coscripti: rata per la qual ne le uiscere de christo siamo uni di & inscrti. Rationabile: per la quale despogliadi & privi da ogni uolunta & sentimento bestiale: & accetabile: degnate si gnore de farla: acioche e noi in quella cosa ne la quale ne habia mo tedio e despiacere: per quella siamo aceptabili i el suo uniliii.

tia: §

कि उठा

ue:pig

afu

paral

ellacat

piada

oo ddi

18100

dubin

oclar

parolea

calton

chi det

mable

inte au chelpo

logha

folap del com

nogni

cation

etuel

amila

no poli

torem

Tal all

co figliolo Iesu Christo. Adunq honesta uergene: come di so pra egia sta dicto. Christo in cielo de se medemo pasce li sancti anzoli. Christo etia de se medemo in terra refice & ristaura tuti li fideli. Christo per specie & demostratioe de se medemo satia li sancti anzoli ne la patria. Christo in terra ne pasce pse de acioche non manchiamo in uia. Christo adunq, refice de se medemo li anzoli & li homeni remanendo: tamen lui integral mente nel suo regno. Quanto e bono questo pane: & quanto glie dolce & mirabile del quale in ciclo li anzoli sono saturati: & in terra li homeni refecionadi. Q uello che lanzolo co piena bocca & abondantemente manza i ne la patria: quel medemo etiam pane lhomo peregrino manza secondo el poder & modulo suo acioche essendo debile non machi ne la uia. Christo pane uiuo: elquale e restauramento de li anzoli: etiam egliere demptione & singular medicina de li homeni: In el presente a dunque tempo o sorella mia dilecta che hai a viuere: prega el signore con tutta la tua mente: che da ogni malitia la conscien tia tua mundi: acioche possi li misterii del corpo & sangue del nostro signor Iesu Xpo degnaméte sumer & receuere. Amé.

De la cogitatione. Sermone Vigesimonono.

Orella carissima Ascolta quello che dice el signore p f Esaia propheta che dice. Tolete & extirpate o popu lo mio da liochi & cori uostri le male cogitatioe. Ben che lhomo cessi de cometter lopera catiua: tamen se in el core suo regna la mala cogitatione: non e senza colpa & peccato. Vnde dice el beato Isidoro. Non solamente ne li sacti noi pec chiamo: ma etiam in ne le cogitatione: se in quelle occorédoci in licitamente se delectiamo. Si come la uipera more da li si-

n

m

glioli soi dilacerata posti anchora in el uentre: Cossi certamete le cogitatione nutrite ne li cori nostri occide noi consumando lanima nostra con el ueneno uípereo. Adunq, sorella mía dile cta in Christo te amonischo che con ognisolicitudine & cura guardi el core tuo. Imperoche in esso glie posto & cosiste ogni principio di bona o uero di mala opera. Vnde glie scripto. Co ognistudio & diligentia custodissi el core tuo: perche da lui p ciede la uita. A scolta anchora te prego honesta uerzene quello che il spoxo in laude de la sua chiesia dicene la cantica. Le chio me del tuo capo: eglie o sposa mia come la purpura del re che e messa ne li canali. Le chiome del capo de la chiesia: & il lecto de la sancta anima: sono dicti purpura del re coniuncta a li ca nali. La purpura certamente con fasiculi & strope se liga ne li canali. Sopra liquali canali dummente che lacqua se butta: la schorre & troua la ueste che e supposita: acioche la dicta ueste prendi la tentura: & cossi tenta nel colore purpureo si dicta & nominasse purpura. Lequale tutte cose sono aproposito & có uengonsi a la sancta mente. Le chiome del capo sono le metal cogitatioe: leqle sino ligate ne li canali: cioe ne le scripture diui ne sono strete: acioche iutelmete no scorino. Guarda adug: el cuor tuo o uenerabel uerzene da le catiue cogitatioe: &i la mé te tua non intri bruta & laida cogitatione: Sia la tua méte pu ra. Dio no solamete examina & judica le cose nostre exterior: ma etia le nostre cosciétie & cogitatioi: Quado titilla & como uesi la mala cogitatione: a quella o sorella non cosentire & no la lassar troppo rimanere nel core tuo. In ogni hora che te assa lira la mala cogitatione: quella prestissimamente da tescaza. Cossi presto aparera el scorpione: zapalisuso. Schiza el capo o sorella mia del serpente: cioe le male cogitatione. Emenda & schaza da te la colpa tua doue la nasce: cioenel core: perho liiii.

edif

elifa

tiltalli

nedeascept siced

ique

fatter

aipu

meda

ar & m

CH

m egin

mont.

A A

che dio intende el tutto: & alhora shomo pecca quando sui exi stima che dio non lintende: el quale uede cossi le occulte come li homeni le cose palese: imperoche le in ogni loco el cui spirito impie tutto questo mondo. La maiesta de lo omnipotente dio: penetra tutti li elementi: non e loco nel quale non sia dio: & sa &intende le cogitatione de li homeni. Sorella dilecta uoi li tunon esser mai trista & melenconica? Fratel mio: non e nes suna cosa che tanto brami &desideri: quanto questa. Viui ben peroche se ben uiucrai mai sarai trista. La mente secura & alie na dale cose de questo mondo ligiermente sostiene la tristicia. La bona mente sempre sta in gaudio. Se ne la bona uita perse uererai: la tristitia se longera da te. Se ben & pietosamente ui uerai: non temerai ne piaga ne morte quantunq; aspra te susse data. Ma la coscientia del peccator sempre e in pena: Mai lho mo reo a securo. Imperoche la mente che se cognose esser cati ua & agitata & comosa da li propriistimoli. Sorella uenerabi le: Ascolta quello chel signore disse al serpente de la dona. Lei schizera el capo tuo: el capo del serpente si schizado quando la colpa o uer peccado li se menda doue el nasce: cioe nel core i el principio peroche in el principio facilmete la piaga se cura: ma inueterata difficilmente poi se guarisse. Lo omnipotente dio sorella mia mundi el core tuo da ogni mala cogitatione: acioche a quello senza macula possi seruire. Amen.

113

am

Del silentio. Sermone Trigesimo.

Saia propheta dice. El culto & honor de la iustitia: e il silentio: & e securita infino insempiterno: & Dauid etiam orando al signor dice. Poni signore custodia a la bocca mia: & porta de consideratione a le labra mia. Li san cti antichi padri con summa uigilantia guardando & obseruando el silentio: se studiarono de uacar & ueder quanto sua

uce dolce era il signore: & hauendo posposte le cure & solici tudine de la uita actiua acostaronsi ala cotemplatiua. Sorella charissima descaza da te le inhoneste parole & sugi li parlari impudichi & lasciui. El parlar uano presto contamina la men te & quella cosa facilmente se comette a la quale uolentieri se presta le orechie. Niuna parola procieda da la bocha tua: la q le possi impedire lo tno bono proposito: parlado quello che a te & alla profesion tua non se conuiene Escha da le labre tua gllo che possi ben edificar le orechie del laudiente. Fugi la turpitudine del parlare: peroche lo inutile sermoe demostra la ua na conscientia. La lingua manisesta la conscientia de lhomo: Quale sermone si mostra con lingua: tale sia lanimo eglie ma nifesto. Impoche per la abundantia del cor la bocca parla. Da locioso sermone refrena la lingua tua. Nó te delectar de brute fabule: & non uoler zanzar & garular parole uane. El sermõe ocioso sara iudicato: peroche cadauno rendera rasone de li soi sermoni: le parole de cadauno denanci le loro faze starano nel giorno del judicio. Sia el tuo parlar pieno de grauita & doctri na: & inreprehensibile. La ligua tua no te damni e pdi. No par lar cosa che daghiad altrui sospecto: & el silentio a te sia tuo amicissimo. Poni custodia a la bocca tua: & metti signaculo ne le labre tue. Considera & sappiache tempo ea che hora de bi parlare. Nel tempo congruo parla: & nel tempo che non se de parlare: taci. Taci dumente sei interrogata: la interrogatioe aprischa la bocca tua. Siano poche le parole tuc & no passino el termene & modo del parlare. El molto parlar nó fuge la col pa anci in esso cometessi el peccato. La uergene linguaticha & loquace e stulta & di mente capta: ma la sapiente & circonspecta usa poche parole. Lho sapiere sa el parlare suo compendio so & breue. Sia impertanto mensura o sorella mia in el parlaly.

luia

E COUR

n four

Poten

liade

octa"

nonen

Viniba

13% at

unling

Diago,

nom a

Mal

da

Deser

iona. La

uand

concil

CUTA'S

tenced

Inc:30)

ultina"

e Daud

Todas

Lila

obla

olua

retuo: & statera nel sermone tuo: no trapasando el modo: del parlare. Colui o uenerabel sorella se degni a la bocca tua pone re custodia: elquale te elesse in sua spoxa. Amen.

Del mendatio. Sermone Trigesimoprimo.

I homeni mendaci & che sono usia dire busie: sono causa molte fiade che non se crede aquelli che dicono el uero. Con summo studio & diligentia debbesi da noi schiuar ogni generatione demendatio: non obstante chel sia un certo modo de mentire per elquale se comete ligier colpa. Come se alcuo dicesse qualche busia p la salute de li home ni: ma perche glie scripto. La bocca che mentisse: occide lanima: questo modo ctiam de mendatio e da fugire: Cóciosia co sache li persecti homeni: con summa uigilantia lo scampano: in tanto che la uita de cadauno da essi pfallatia loro non e defe sa acioche non nocino a le sue anime: uolendo prestare adiuto a la carne & corpo altrui. Tamen non e dubio che tal mendatio e facile a perdonarsi. Sorella carissima te amonischo che co grande diligentia scampi ogni generation & modo de métire. Non parlar falso ne per occasion: ne per studio & uolunta: no te assuefar de mentire: auegna tu cognosci per tal médatio zo uar a la salute corporal altrui. No defender te dico la uita alie na con busia: Impoche niuno médatio e iusto: & in tutti li mo di el médatio e peccato. Tutto quello che dala ucrita se descor da e iniquita. Le leze del seculo & mundane damnano li falsarii: &puniscono li busari: se adunq; el mendatio appresso li ho meni e damnato: se la falsita dal iudice humão e punita: Quá to mazormente debbesi punire appresso dio: elqual e testimo nio dele parole: & opere nostre: cognoscendo li occulti nostri: Auanti etiam el tribunal del quale cadauno e per rédere rason de ogni parola sua ociosa: & per quella sostenendo pena: pero

110

che la scriptura dice. Perderai damnando quelli: o signore li quali parlado dicono el médario: & el testimonio falso nó sar ra ipunito: cioc sarra punito. Declina adunque o sorella uenerabile: & schiuate dal mendatio: & non parlare falso: ma parla & di el uero: mai dicendo busia. Vogli te prego essere uera ce: niuno con busia inganni. Non dire una cosa & poi sarne unaltra. Sorella mia dilecta el signore te impresti gratia che dichi & parli cose uere. Amen.

Del sperzuro. Sermone Trigesemosecundo.

10: 48

apon

e: [0]

e dicon

bbella

antede

grad

adela

iciolin

**I**mou

loged

readin

mend

ho de

e meur

untata

datto 2

ultaa

tola

e dela

In falls

Tolch

a:Qui

cline

no.fri

rafor

L signore dice in el euangelio. Non uoler zurar per el cielo: perche le sedia de dio: ne per la terra: perche le schabello de li soi piedi:ne etiam pel capo tuo:per che non poi in quello far un cauello biancho o uero negro: ma sia el tuo parlare: le cossi nó e cossi: quello che e de piu: esuper-Auo a la salute & nociuo. Si come non pote mentire colui che non parla. Cossi etiam sperzurar non potra colui che non bra ma ne apetisse de zurar: benche alcuni con arte di parole & a stutia iuri: tamé dio alquale li nostri occulti pensieri sono mái festi: in tal modo receue questo zuro come colui intede alqual se zura. El mal che giuramo de far non lo dobiamo adimpire. Sorella uenerabile: uoi tu che io te dichi a che modo mai sper zurerai: non uoler zurar: iperoche se non zurerai: non edubio che etiam maisperzurerai: si che se temi de non sperzurar: mai non zurare. Guardate dal iuramento. Toli da te te dico o sorella mia luso del zurare. Imperoche le molto periculoso el zurar: lo cui uso sa poi la consuetudine del sperzuro. Sia ne la bocca tua: le cossi non e cossi. La uerita non ha debisogno de iuramento el parlar fidele retiene in se locho de sacramento. Amatissima sorella mia uenerabile in christo el spirito sancto lvi

el quale del tuo puro & uirgineo corpo a se sece tempio: pona & metta ne la bocca tua signaculo de moderatione nel par lare tuo. Amen:

De la detractione. Sermone Trigesimotertio.

Orella mia in christo dilecta: aldi quel chio dico: & ascolta quel che te amonischo: & attendi con uigilan tia a quel che io parlo. La detractione e graue uicio: & graue peccato: & etiam maxima damnatione. Tutti repren deno el detractore: uituperando quello. Tutti biasemano colui che la usta del proximo dethraze & dice male. Vnde el psal mogropho cantando dice. lo signore perseguito colui che se cretamente dethraze al proximo suo. Non e cosa piu bruta & soza: & ranto abhomineuole: & etiam da fugire di questa. Li detractori sono come cani che abaiano. Si come li cani rabiosi rodeno li piedi de quelli che passano per la uia: Cossi li detrahenti rodendo consummano co loro pessime lingue la uita de li proximi. Li cani soleno morsichare li homeni con pestisero dente la cerare quelli che passano: cossi per exempio sano li pes simi & maladecti detractori. Sorella uenerabile: taglia & remoue adunq da la lingua tua el uitio del detrazerenon roder & consummar la uira altrui: quella con la lingua tua laceran do. Non imbratar la bocca tua del mal daltrui. Al peccante non detrazare: ma habili copassion: quella cosa che i altrui de trazi: habi piu presto paura che non sia in te: Et quello che ne l'altri reprendi: cerca de emendar & extirparlo da te. Conquanto studio tu reprendi laltrui uita: Con tanta diligentia & sollicitudine emenda & componite medema. Q uando uoli dire male daltrui: imprima te diligentemente examina: Quando altrui mordi: reprendi imprima li tuoi peccati. Se tu hai piacere de dethrahere: falo e dituo peccati & non de gli

altrui. Non guardar &coliderar li alieni peccatima li toi proprii: non attender ali altrui uicii ma ali toi. Non uoler mai de nessuno dir male: ma de te medema diligentemente cossidera. De la tua adunq, emendatione o sorella mia sii solicita. De la tua salute & correctione sii uigilante & attenta. Non ascoltar li detractori: a quelli che sussurano murmurano non pre star le tue orechie. Imperoche quelli che dicono male daltrui: & quelli che uoluntariamente con dilecto ascoltano essi detra ctori sono degni de medema damnatione. Equalmente e culpabile: quelli che detraze & quello che lascolta. Li maldicenti lo regno de dio non possederano. La uerzene che brama & co cupisce de peruenire al celeste thalamo del sposo suo non deb be detrahendo dir mal daltrui. O uergene uenerabile se le ore chie tue stroperai non prestando quelle a li detractori: & la lin guatua: come gia ho dicto da ogni mala & peruersa locutione refrenerai: non e dubio : Sarai nel numero de le prudente uergene computata & collocata. Amen.

nel pa

dico:

a vigila

memo

TEL LEDIN

manon

deel

uch

i brunt

uefta.]

ni rao

Ili dem

la um

pell

inola

ghaar

on roy

1 3000

Decem

I TUI

lo char

Con

ligant

uandi

amal

ari. S

degl

De la inuidia. Sermone Trigesimoquarto:

Homo inuidioso & che se duol de la felicita daltrui

e membro del diauolo per la cui inuidia la morte e i

trata in nel modo. La inuidia brusa dessa & consum

ma ogni zermolate uirtu: la suidia deuora & ingiotisse tutti li

nostri beni con pestifera anxieta. La inuidia e consumamen
to: destructió & tarma de lanima: la inuidia imprima noce a si

che altrui: morde & consuma primamete se medemo & poi al

tri: la suidia igiotisse el senso del homo: brusa il pecto: lacera

& consuma lamente: & de cibi q si mortali & pestiseri pasce el

core del homo. Impertanto contra la inuidia occora labonta

& la charita a quella se apona. Sorella amantissima del bene

altrui non te doler: de la latrui utilita non te contristar: & non

lyii.

te cruciar de la aliena felicita. Niuna uirtu e laquale non habia el contrario suo cioe lapessima suidia: Solo ala miseria no glie inuidia: & questo perche nesuno ha inuidia del misero: la uerzene adunq; che con il suo spoxo desidera habitare i ciclo non debe hauer inuidia ad alcuno: la uerzene che co christo brama ne le nocce intrar: de lo honor altrui no si debe contristare. Ca rissima sorella. El signore purifichi & mudi el core tuo da ogni malicia de inuidia acioche tu possi aquello senza macula de peccato seruire. Amen.

det

COL

101

fed

TC:L

1130

100

MI

nd

Irac

31

Dep

[par

al;

nel

ich

Suo

be:

die

&e

to

Delira. Sermone Trigesimoquinto.

Verzene honesta ascolta & considera quello che dice Salamone: la resposta mole & piaceuole frage: li ra: &il duro e aspro parlare excita & conmuoue el fu rore. Item la dolce parola mitiga & mansueta li inimici & mul tiplica li amici. Tanto alcuno conuincessi & e cognoscuto non esser sauio. Quanto per la intollerantia non e paciente. Lira conturba lochio de la mente. Per lira li homeni sapienti perdeno la sapientia: per lira lhomo se aliena & luntana da se me demo. Alcuni presto se corozano: ma in mediate ritornano a pace: & alcuni tardi se comoueno alira: & tardi etiam tornano ala pace. Sono anchora alcuni: de piu graue error: liquali pre sto presto se excitano alira & tardi se inclinano asar pace. Le meglio tamé colui elq l'presto se coroza: & imediate se studia de ritornar a pace che no e colui che tardi se coroza: & anchora piu tardi se inchina a pacificarse. Carissima sorella ascolta san lacomo che dicenela sua canonica: Sia ogni homo ueloce a lo udir:tardo al parlar: & piu pegro a lira: & questo: perche lira de lhomo: non opera certamente la iustitia de dio: & simelmé te lira dela uerzene non potra in se operar la iusticia de dio. La uerzene la qual die essere templo & reclinatorio de dio: per niuno modo si debbe corozar. La spoxa de Christo non sa messiciri sia iracunda. La uergene che nel core & pecto suo: appa rechia la mansione a christo: Con ogni solicitudine & diligetia debbe schazare da quello ogni iracundia. La uergene laquale con Christo desidera peruenire al celeste thalamo: debbe altu to propulsare lira del core & mente sua. A mantissima sorella se da la iracundia sei afalita: restrinzi quella facendote sforzo. Se lira te preocupera: uogli mitigar quella. Tempera il surore: tempera la indegnatione. Constrenzi el mouimento de la iracundia. Ristrena simpeto de lira. Se non poi schiuar sira che non te corozi: almeno studiate & uogli temperar quella. Non te rapischa el surore: non te insiammi sira. non te contamini la indegnatione. El sol o sorella mia non tramonti sopra la tua iracundia: ma immediate pacifica el core tuo: & perdona a chi te ha osseso. Amen.

De lodio. Sermone Trigesimosexto.

logic

are. G

dei

ouce

18m

daka

mano

ualipi

CE.

nchor

)ceak

nelmi

erni

Onesta uerzene ascolta quello chio dico. Lodio se h pera lhomo dal regno de dio: & sotrazelo dal paradiso. Lodio non e canzelato per passió sostegnamo: ne per martyrio se purga: ne etiam se laua quantunça sangue spargiamo. Nó dobião aduq hauer sodio li homeni: ma li ui cii: Colui el ql ha sodio el suo fradello: e homicidiale: & rimãe ne le tenebre: & camina p tenebre. Chi odia lhomo: manisesto e chel non ama dio: peroche se lamasse dio: amarebe etiam el suo proximo. Q uanta disserentia eglietra la sestucha e la trabe: tata e la dissereita tra lira & lodio: lodio e certaméte ira iue chiata: p lira se turba lochio delamente: ma p lodio se excecha & extigue lochio del core. Sorella mia si christo amatissima at tendi & cósidera quel che io te dico. Se in qlehe cosa cotristarai.

la tua sorella: non te rincresca de satisfarli. Se harai peccato co tra la sorella tua fa la penitentia ipresentia de lei a quella humi liandote & chiedendo colpa. Se alcuna de le ancille de dio haraiscădalizata: prega quella che te perdoni recociliandote im mediate cum essa. Non uoler andar adormir : dummente da te non se satisfaci. Non reposar le membra tue: dummente no se quieti el core & ritorni a pace. Se el nemico tuo caschera in qualche errore o manchamento: de tal cadimento forella mia dolcissima non te alegrar. No te iocondar te dico: & alegrare: o sposa de Christo sopra lo interito del inimico: acioche perué tura el simile inverso di te non sopravenga: Convertando dio da quello i telirasua: Habi dilecto de dolerti sopra colui che e afflicto: hauendo compassion a le miserie aliene. Ne li assan ni & tribulatione altrui: sii trista & melinconicha. Con li pian genti piangi. Venerabel sorella non sia in te dureza: & el core tuo non sia lapideo: ma carneo & humano. A la sorella che i te pecca: non li retribuire secundo la colpa sua uendicadori i lei: considera sorella che el judicio dedio ha auegnire: & debbi da lui esser iudicata. Perdona altrui: acioche dio perdoni a te. Im peroche non potrai conseguire la indulgentia: se non darai ue nia. Schaza dal core tuo lodio & non rimaghi quello ne la mé te tua. Sorella amabile: el signore dia & concieda a te lo amoresus & del proximo. Amen.

De la superbia. Sermone Trigesimoseptimo.

A superbia e radice de tutti li mali. Lhomo superbo a dio & a li homeni e odibile & e simile al diauolo.

La superbia & cupidita: le i tanto un medemo male: che la superbia non puote star senza la cupidita: & e contrario la cupidita senza la superbia. El diauolo per superbia & cupidita disse. Io non ascendero in cielo. Christo con humilita dis

se. Lanima

je u

2/1

dio

de

last

toa

hur

50

pagdel

cadi

mu

elfa

func

atri

ua

nu

se. Lanima mia: ne la poluer e humiliata. El diauolo p supbia & cupidita disse. Saro simile a laltissimo. Christo per humilita se fece obediente al padre insino a la morte. Alultimo el día uolo per la superbia precipitosse in el profundo: ma Christo phumilita se leuo al ciclo. Che cosa e elpeccato potria adimãdar alcuno: se non e despreciamento de dio: con elquale conté pto uilifichemo li precepti soi! Sorella carissima: credime che le uigilie de molti tempi: oration iciunii: elemosyne: & molte altre fatiche: se con superbia haranno fine: per niente appresso dio sono reputate. Et pero sorella uenerabileno ex éder le ale de la suppra: le pene te dico dela iactatia sorella no alzar: pche la supbia sece cader li anzoli dal cielo: psternere li poteti: but to a terrali supbi&alteri: Ali supbi finalmete dio resiste: & a li humili da la sua gratia. Te coforto & amoischo etiam o sposa de Christo che piu te alegri de la copagnia de li serui & acille de dio: cha dela nobilita de la generatione & profapia tua. Pre goti amantissima sorella che piu te iocundi de la societa & copagnia de le pouere uergene: cha dela dignita & magnificentia de li toi richi parenti. Imperoche sorella mia appresso dio non cade: ne e complacétia de persone. Chi desprecia el pouero: fa iniuria a dio. Chi uilipende & stima pocho il pouero biasema el factore suo. Venerabile sorella el signore te dia & cociedi p funda humilita con uera charita. Amen.

De la iactantia. Sermone Trigesimooctauo.

I ne li facti come nel parlar nostro dobiamo sempre schiuare la iactantia: & impero sorella mia carissima con grande diligentia considera te medema & non te atribuir nulla de uirtu che sia i terma si ben si toi peccati. Schi ua la ianctătia: sugi lo appetito de la uanagloria: no te iactar: nulla de te prosumi: non te reputar gloriadoti de la bona ope

pose

mioh

cola

mip

&da

inot

debb

are!

oami

mint.

ra:non te sgonfiare quando sei laudata: desprecia la laude hu mana. Se alcuno teha laudata o uituperata non uoler cerchar chi el sia sta. La laude transitoria non te seducha & ingani: ne la uituperation te contristi & franga. Chi no appetisse laude: non sente contumelia: quado glie facta. Le uerzene lequale de soi meritise gloriano nel conspecto de li homeni: no portano oglio ne li uasi loro: imperoche per lo appetito de la uanagloria perdeno la loro mercede: laquale no gloriando si haucriano dal signore meritada: Sempre quelle uoglino considerar la lo ro bruteza e fedita: lequale amano tanto la uanagloria: & dogliansi hauer perso lopera bona: laquale fecero per la humana Etransitoria laude. Unde el signore dice ne lo euangelio. Inue rita dico a uoi: hanno receuta la mercede loro. Le uirtu de san cti per el studio de la uanagloria se sotometteno al demonio: come siguralmente sece Ezechia re de israel : elquale superbamente dimostro a chaldei le sue richeze: lequale perho per el p pheta el signore li manisesto douer pdere. El phariseo anchora: che uéne per orare al tempio: pero perselo li soi meriti & be ni spirituali: perche quelli superbamente ardite de maniscstar. Si come laquila da alto & eminente loco descende a lescha: cos si lhomo dal stado sublime de le bone conversatione per appe tito de uanagloria se somerze ne le cose inferiore. Sorella mia in Christo dilecta no poner la coscientia tua ne la aliena lingua cioe non desiderare de esser laudata. La lingua aliena te laudi & non la tua: laltrui bocca & non la tua te magnifichi. Consi dera te co el tuo iudicio: & diligentemente examina: & non co co laltrui: peroche niuno pote meglio sapere: & cognoscer chi tu sei quanto tu medema: laquale intendi sola el core tuo. Sorella uenerabile uoi tu che io te dichi in che modo euia potrai acrescer& augumentar tutte le uirtude? Fratel mio carissimo

de

81

12

[100

120

qua

tek

Sel Sel

que

all

tu

12

COR

cto

tia:

no.

teco

che

Ch

Ro

Pu

in Christo molto dilecto uoglio me lo narri: & acio lo demo stria me: instantemente re priego. Ascolta impertanto sorella carissima. Se tu uoi acrescer tutte le tue uirtu: Sorella quelle no apalentare. Ascondi le uirtu & tutte le tue bone opere: acio che possissible chiuare la elatione & arogantia: Fugi de esser uista & apparer quello che per gracia hai meritado di essere. Cela & nascondi le tue uirtude: manisesta li tuoi peccadi: & uicii del tuo core reuela. Ascondi le tue bone opere. Se niéte de ben hai facto o dicto sorella mia mai non lo dire impalese: se non per qualche stretta necessita: ma le tue praue cogitation immedia te le uogli manifestar. Imperoche el peccato palletaro presto secura & trouaseremedio: & tazuto se amplia & augumenta: Sel se nasconde de picolo eldeuenta grando: & manifestando quello el se sminuisse: & tacendo el cresce. Le uirtude nascoste augumentano & publicate sminuiscono. Manisestando le uir tude nostre con uanagloria se anichilano: & humelmete occus tando quele se multiplicano. Impertanto honesta uerzene: el conseglio & operatua a dio sempre conuerti: & in ogni tuo fa cto chiedi lo adiutorio de dio. Turto atribuisse a la diuina gra tia: aldiuino dono: & niéte te reputi hauer coseguido p toi me riti. Nopresumer nulla ne la tua uirtu: & ne la tua audatia no te cofidar. Carissima Sorella ascolta lapostolo che dice: Colui che se gloria: gloriase nel signore: & pero uenerabile sorella in Christo dilecta: la tua gloratione & laude sia sempre in Christo Iesu spoxo tuo. Amen.

De la humilita. Sermone Trigesimonono.

Orella mia i Christo. Aldi el signor Iesu Xpósposo
tuo dicente i el euagelio. Imparate da me o uoi disci
puli mei & seguitatori: poche son masueto misericordioso &

सित्र

porta

auma

ia: 85

chola

Hudi

emin

Super

opas

to and

errold

elchan

relia

na lings t relate

, Con

moni

y fact

pom

humile del core. Sorella uenerabile humilia te medema posta sotto la potentissima mano de dio: acioche el te exalti & licui nel tempo de la tribulatione. La conscientia dela uerzene & an cilla del summo dio: debbe esser sempre humile & melinconi ca:acioche per la humilita non insuperbischa: & per la tristitia el core non se disolua & contamini a lasciuia. La huilita e sum ma & excellente uirtu ne la uerzene: ne laquale de conuerso la superbia glie summo uicio. La uerzene humile: benche per la bito exterior para & sia uile: eglie tamen gloriosa appresso dio fulcita & piena de uirtu. Ma la uerzene superba & altiera: qua tuq; ne liochi humani sia tenuta & reputata bella: formoxa & ben coposita ne liochi tamé & cospecto de dio eglie uile despe cta: & altuto opprobriosa: perche lanima del iusto e sedia de dio:come per esso benignissimo nostro signore nel cuangelio se mostra: Vnde el dice. Sopra cui me debbo repossare: se non ne sopra lhumile mansueto: quieto & tremente li mei parlari? Dilecta sorella mia in Christo uogli essere fundata in humili ta: & tenuta & reputata ultima e nouissima detutte le sorelles Carissima a niuno te preponi: de niuno te uogli existimare cs ser superiore: pensa che tutti siano mazori di te. Q uanto sci mazore: tanto piu tehumili a tutti. Se possederai humilita: sarai gloriosa. Quanto certamente sarai humile: tanto lalteza de gloria te seguitera. Descendi: aciocho possi ascender: humi liate acioche sii exaltada: perche chi se exaltera: sarra humilia do: &chi se humiliera serra exaltado. El cadimento e ruina tan eglie piu graue e mazore: quanto piu el locho e eminente & alto: La humilita non sa quello che sia cadimento: la humilita non comprehende la ruina: peroche mai incorre in quella. O sposa de Christo cognosci che dio uenca noi humile: Comprendichel se humilio informa de servo facto obediente inst

t

No.

10

100

date

rdl

mo

100

larr

mee

Lau

men

luo

ella

App

tap

mio

ton

no a la morte. A mabile sorella. Camina al modo che lui canni no: sequita lo exempio suo: uogli imitar le uestigie sue. Reputate uile & dispecta: Desprecia te medema come cosa abiecta. Imperoche chi in se se pensa esser uile appresso dio: e reputato grande: chi a se dispiace: a dio certamente piace. Carissima sorella uogli esser picola ne si ochii toi: acioche si granda in quellide dio: perche tanto piu preciosa sarai ne si ochi de dio: quanto piu dispecta & uile te extimerai ne si tuoi. Sorella uenerabi le: Se in te sarra profunda humilita: con le prudete uerzene go derai in el celeste regno. A men.

De la patientia. Sermone quadragesimo.

Klica

triftal

ae fin

10/10/

Tole .

mond!

lead

(feda)

pala

thur

man

umin

) Jalin

1: 11

amb

II EUL

te X2

amb

: 1]a. 0

Com

e infi

L signore dice in el euangelio. Beati li pacifici: perche saranno chiamati figlioli de dio. Sorella carissima se li homeni adunque pacifici sono beati & sarano chia matifiglioli de dio:necessario eglie impertanto a te la patientia. La patientia a in se opera perfecta. La uerzene pacifica e sa piente: ma quella che e iracunda non e prudéte: ma stulta. Sorella uenerabile senza ferro potrai esser martyre: se in nel animo tuo ueracemente conseruerai la patientia. Lhomo pacifi co meritera el consorcio de li anzoli: lhomo inuido &iracundo sarra parricipeuole de la damnatione con li demonii: Ihomo che e pacifico discaza le discordie: ma lo iracondo suscita lite: La uerzene che e benigna: quantunq; patischa iniurie: tamen p niente quelle existima. La uerzene pacifica apparechia nel core suo la mansione a Christo: & questo perche Christo e pace & i essa se sole ripossare. La figliola di pace: debbe amare la pace. Apparechiate piu presto a receuer la iniuria: che a farla. Împa ra piu presto a soportare el mal: che farlo. Vogli esser patiente mite: suaue: dolce modesta: & mansueta. A ma co turto il tuo core sorella mia la pace: retenendo có tutti quella; Tutte le tue IX:1's

forelle in mansuetudine & charita abraza. Vogli desiderare piu presto amare che esser amara. Non esser lieue in amicitia: ma retiene sempre el uinculo de quella. Habi sempre mentale patientia: sii benigna gratiosa & inclineuole a lamar. Vogli es ser nel parlare tuo affabile & humile. Con animo grato & pia ceuole sia contutti la tua conuerfatione. Toli ognicausa de lite & altercatione: despreciando quella: & uiui sempre in tran quilita & pace dolcissima sorella. Se glie possibile con tuttili homeni retiene questa pace. Le iniurie & contumelie de li de tractori per patientia supera & uinci. Con le arme de la pa tientia studiate de franzer & schazar le contumelie a tefacte. Sporzi & metti auantital coltello de la lingua : el scudo de la conscientia. De grande merito & uirtu sarai reputata se no of fendi da cui sei offesa. Se etiam perdoni de core o sorella mia a cui te ha dicto urlania: de grade forteza sei. Tu meriti & sei de gna de gloria & corona: se a cui potesti nocer perdoni. Venera bile sorella: la pace de dio: laqual'exupera & trapassa ognisen timento: custodisca & guardi el core & lanima tua. Amen.

De la concordia. Sermone xli.

Ei sono le cosè lequale ha in odio lanima mia: dice el signore per il propheta: & el septimo al tutto appres so di me e abhomineuole: cioe colui che semia discor dia tra li fratelli. Maledecto lhomo elqual fra li serui de dio se mina discordia. Colui che pace rompe: & concordia glie contra dio & sa a Christo non picola iniuria: chi semina discordia tra li serui de dio: perche Christo e pace nostra: elquale de doi cose sece & redusse in una: cioe sacendo li anzoli & li homeni i sieme esser concordi. La concordia: eglie contrarieta di boni.

UI

M:

6.

leg

(8)

03

MO

8

to

Si come eglie molto da optar & desiderar che si boniin se habiano tranquillira & pace: Cossi per el contrario dobiamo de siderare che la concordia de li peruersi e catiui se rompi & euanischa. La concordia che se ha per cometter & sar el peccato e sempre cariua: ma quella che habiamo a far el ben a seguitar la iustiria & aseruir dio e bona oprima & sancta: per la qual cosa siamo congregati in uno:acioche in el seruicio de dio tutti ha. biamo un spirito: una uoluta & uno animo in esso. A tutti co loro che habitano in ne la casa de dio: debbe esser una anima & uno core in el signore. Nulla ce puol zouar la comune cosa & habitatiocigdo ne separa & aliena la volunta diversa. El signor piu ama la unita del animo che del loco. Ecco noi siamo; in questa casa molti homeni: sono diuersi costumi: diuersi co> ri: diuerse affectione: & diuerse anime: tutte tamen queste cose debbe in uno conjungere una intentione: ma uoluta: & uno. amore in dio. Dobiamo impertanto esser in questo monaste, rio de uno medemo animo: & duna uoluta: acioche feruiamo a dio & per amar quello con tutto il core con tutta lanima: & il proximo nostro come noi medemi. Necessaria ce adunq la urru de la cocordia. Ma se io uoglio far & adimpir la mia uo, lunta: & costui la sua: & quelastro simelmente la sua: non e du bio chel nasce diussione parturiscono lite: iracondie etiam & ri xe: lequale sono operatione de la carne. Et come dice la posto. lo. Q uelli che fanno tal & simel cose el regno de dio non con seguiranno. Sorella carissima credime che a dio non tanto pia ce li nostri dezuni: le nostre oratione: & li nostri sacrificii: quan to la cocordia. Et ipero lui dice i ne lo cuagelio. Va iprima &, recocilia el tuo fradello: & poi uerai ad offerire la tua offerta & sacrificio. Venerabile sorella: eglie appresso dio grade la uir tu dela cocordia: séza lagl no sono acceptabili a dio li nostri sa

erare

ICEC

b & pu

aufa à

CID

מנות מ

della

delan

efacie

ido du

se not

137

186

I. Von

ogni

Ama

a: dia

le divi

Cord

dedo

6001

crificii quantung, per esti ne siano perdonati li nostri peccadi. Dobiamo sapere sorella mia che quando uignisemo a la conuersation monastica prendesimo incoatiõe & principio de cobater contra el diavolo. INTERROGATIONE. Fra tello mio dilecto dimme te priego: se alcuna cosa teme el diauolo? RESPONSIONE. Sorella amabile: Non enul la cosa che tanto el diavolo tema: quanto la concordia & charita fraterna: Imperoche quantunque lhomo dia tutto quello chel possiède per amor de dio: questo el diauolo no terne: perche non ha nulla de queste cose terrene. Se noi dezunamo: de questo non sene cura: perche lui mai non maza. Se uigilamo: nianche de questo etiam ce teme: perche mai el no dorme. Ma: se charitae concordia fraterna tegnamo: questo ben grande mente teme el demonio: & questo perche el non puole patire che teniamo in terra quello che lui no puote tenire in cielo. De questo prociede che la sancta chiesia si dicta esser terribile:co me squadre armate ordinate a la bataglia: perche si come li ini. mici temeno: quando uedeno le squadre opposite & contrarie ben ordinate al combatere: Cossi certamente el díavolo inimi cissimo nostro se spauenta quando el uede li spirituali homeni accinti de arme de uirtu: uiuere insieme in unita & concordia: & essendo uincto & confuso grandemente se duole: quando uedese de non poter quelli con discordia divider & separare. Tutti adunque con uno animo & concordeuelmente doue mo uiuere ne la casa de dio: acioche possiamo uincer el diauo. lo inimico mortale di essa pace. Lancilla del summo dio: la quale bramma & desidera de uiuere concordeuelmente: auanti debe abandonar le praue & catiue consuetudine: acioche la non sia peruersa: non sia inordinata: & indisciplinata senza co stumi: & acioche etiam con la sua puersita non coturbi & scan

&p

COD

la

non

COT

960

MI

da

a't

CC

do

dalizi le altre serue & ancille de dio. Debbe anchora con ogni sollicitudine mesurare li acti facti: mouimenti & parlari suoi: & etia tutta la uita sua: acioche secundo dio se possi concordar con quelle con lequale la uiue. Impertanto sorella mia dilecta te amonischo che concordeuelmente: & con humilita uiui ne le monasterio insieme con tutte le ancille de dio. Sorella uenera bile con ogni studio uogli inuitar a pace quelle che se tengono odio: & reuoca a concordia le discordante: Non sia ne procieda la bocca tua o sorella mia parlar alcuno iniurioso mediante ilquale la concordia diuider se possi. O sposa de iesu Christo. La charita che dal seculo te separo: quella te unisca & congiunga a dio: A men.

tadi,

deci

Fra

elde

leno,

& du

quel

amora

rilamo

me. No

grand

le pari

nbile:

melie

ocuar

0 1

noma

Kolde

epara redou

chela

v (co

De la tollerantia & sufferentia. Sermone. xlii.

Arissima sorella impara da Christo la modestia che c lebbe: & considera la tollerantia & sufferetia sua. R i sguarda te dico o sorella con attentióe in Christo tuo spechio: & non te contristarai de le iniurie che a te sono facte. Patitte per noi acerbi tormenti: finalmente, turpissima morte: per datci exépio di tolleratia. Essendo certamente có le palme & pugni percosso: batudo có flagelli: sbesato có sputi: sicado con chiodi: coronato despine: & in croce alultimo damnato: sempre pero tacette. Quando alcuno o sorella mia te iniuria: tieni & reputa che questo sia per li tuoi peccati: & mali che hai commessi. Et breuemente ogni contrarieta che a te adiuieni p ciedere per il peccato tuo dei pensare. Legeramente sostegnerai se diligentemente considererai la casone per laqual el te e sa

Ata tal iniuria & insulto. Quando adunqualcuno te uitupera & tu alhora sorella mia uogli orare: quando alcuno te maledi

ce: dicendo mal di te: & tu per il contrario lo benedici: dicendo bene del facto suo. Al tuo te dico maldicente o sorella mia

Ixiii.

acresci & agiungi beneditione: Colui che se coroza con tet uol gilo con patientia losengare: & con blandimento aseuoleze: dissolui & scaza la iracondia del furiante in uerso di te. Co mã suerudine uenci la nequitia: & la malicia co bota o sorella mia con la tua bona natura supera laltrui peruersa e catiua: & con la tua mente tranquilla: le altrui cotumelie & iniurie discaza. Sorella uenerabile al ben & al male prepara el cuore tuo & luno & laltro secundo chel te achadera patientemente suporta. Sostieni le cose cotrarie & prospere: segondo le readuegnerão & tutto quello che intrauien con mente placida humana & be nigna o sorella mia suporta & habine tollerantia. Desprecia & prauipende le iniurie che te sono facte: dissimula & contemni quelli che te ditrazeno. Honesta uerzene quatugalcuno te ir rita quantuq; te exaspera: calessa: dicate ullania: & ti prouochi a lite e altercatione: biastemandote: & ben che grade iniuria ne receui si i facti come in parole: nietedimeno sorella mia tien si lentio: taci dissimula: contienti: & non parlar: & non respon der secudo la iniuria che ti e facta: con parole obprobriose in citado piu presto quella tal psona che altramente. Tieni la pa ce del silentio o sorella: peroche tacendo presto el uincerai. Osposa de Christo: prendi & sumi bataglia contra le molestie temporale. Vogli esser ferma constante & stabile in tutti li ca si fortuiti: ueranno a te si prosperi come aduersi. Tutto etiam tollera parientemente. Q uella cosa patientemente da uno de besi sostegnire: laqla molti adiuienc. Colui che afflige & chi e afflicto: sono mortali: & chi fa male: & chi el patisse ambidoi moriranno. A mabile sorella credi a me che niuno te hauereb. be potuto contrariar sel signore sopra cio non li hauesse dato potesta:ne anchora el diauolo haueria hauuto argumento &

[3]

do

Ro

ta

130

ma

10

uit

8

pe

alco

Ro

rel

810

men

possanza sopra di te: se dio non hauesse permesso. Per moste tribulatione o la mia cara sorella ce conviene intrare nel regno de dio. Non son condegne & satisfactorie a li nostri mancha menti & peccati le passione di questo momentaneo tempo: a la futura gloria. Sorella carissima eglie impossibile che essendo tu semina non experimenti & gustile molte miserie di que sto infelice mondo: eglie niuno: elquale posto in questa mortal uita:non fospiri: essendo tutta piena & ribocante di amare lachryme: Q uesta presente uita sume & tolle principio del pianto. Imperoche el bambino quando el nasce con el pianto incomenza a uiuere. El putino quado lesse del corpo de la sua madreauanti comicia ordir el pianto: che lo ridere? & cusi pia zolentinoi miserabili siam buttati suora in questa calamitosa uita. Eglie impertanto o forella mia utile questa tribulatione: & necessaria a noi le pressure & affanni di questa uita. Quato piu in questo seculo siamo franti & perseguitati: tato piu imp petuo saremo sollidati: sermi & pacificati. Et gto piu in el pre sente tempo siamo afflicti: tanto mazormente in el futuro se alegraremo. Se adung qui o sorella mia dilectissima in que sto mondo semo ateradi con flagelli & perseguitadi: no ne rin crescha: perho che purgati poi & senza macula saremo trouati in el final iudicio. Amen.

De la infirmita. Sermone, xliii.

la mo

800

Man

130

goog

madia

Men!

DOLLAR

rouge

MIN

112 110

respon

milap

nceral moles

uto ka

uno:

mbile

werd

Teda

mio §

L signore parlando in la pochalypsi dice. Io quelli e che amo riprehendo & castigo. In tre modi el nostro signore misser lesu Christo i questa uita castiga li ho meniscioe a danatione percuote li reprobis a purgatione riprehende li electische uede errare. Et castiga li iusti per acrescer & lxiiii.

augumentare la gloria & il merito loro. Dio percotete legyp pto de piage a damnatione. Lazaro pouero & mendico fu fla gellato a purgatione: Iob etiam fu flagellato a probatioe. Flagella anchora dio Ihomo auanti el peccato: acioche el non sia catiuo. Come si mostra in san Paulo: elquale essendo instigato & stimulato dal anzolo de sathana: tolleraua & portaua li stimoli & mouimenti de la carne: Etiam lhomo si slagellato da dio dapoi el peccato: accioche el se mendi e non pecchi pius come se puole uedere in colui el quale su dato ne la potesta di sathana: che lo cruciasse solamente ne lo interito & mortifica tione de la carne: acioche poi lo spirito fusse saluo. Q uelli che del corpo sono ualenti e sani: glie utile a essi infirmarse: acioche per il troppo uigore: & forteza de la salute: piu de quel che debbeno se a liegrino in ne le transitorie & terrene cose. La sa nita de la carne glie mala: laquale induce Ihomo molte fiadea la infirmita de lanima. Et molto bona eglie la infermita de la carne: laqual perduce lhomo a la sanita de lanima. La infermi ta de la carne lapostolo la lauda dicendo. Quando certamen re sono infermo: alhora sono piu forte: cioe del spirito. Neli flagelli de dio lhomo non debbe murmurare. Imperoche per simel castigatione el se emenda del peccato. Ligiermente & senza difficulta sostigneremo le isirmitade corporale: sea me moria reducemo li mali & peccati che habiamo facti. In nelai firmitade shomo posto no debbe murmurare: perche eglie da colui iudicato: li cui iudicii sempre sono iusti. Quellui elqua le patisse infermita & murmura contra dio: uilipéde & accusa la egta del iudicate: & p ofto iuerso se puocalira de dio. Non puol esser iiusta cosa qlla che piace al iusto iudice. Quelli che ama dio li castiga: & flagella tutti li soi figlioli: liglia se rece

ma

loun

fim

Hon

liqua

The

flud

del

122

preci

000

las

TEC

lafo

bula

alcu

elfoc

Parga

Rod

marc

tima

GAT

dobi

conu

ue: & quasi padre inuerso el figliolo se dilecta & compiace a se. In questa uita dio perdona a li peccatori: & non a li iusti: ma ne la futura perdonera a li iusti & non a li peccatori. Quel li liquali in questa uita non meriteranno di essere flagellati: ne lo inferno poi miserabelmente saranno cruciadi. Sorella caris sima: el dolore & la tristitia e comun a tutti: Niuno e in que-Ao mondo che non se doglia. El signore sempre quelli castiga liquali preuede a la salute ppetua: Sorella uenerabile: ne le tue infirmitade non te contristare: ma ne li tuoi languori & affani studiate de réder gratie a dio. Desidera piu presto sorella mia di esser sana de lanima che del corpo: bramma piu presto esser sana de la mente che de la carne. Li contrarii de la carne: sono precipui & singular remedii delanima. La egritadine & mali tie: conquassa & uulnera la carne: & cura etiam la mente. Lo laguor & doglia corporale: consumma li uicii: & frange le for ze de li libidine. Cognosci o sorella mia in nel dolore te essere probata dal signore & non abandonata. Loro se proua in ne la fornace: la sua fineza: & tu sorella mía nel camino de la tris bulation sei purguta acioche non sia in te sporchezo & sozura alcuna: & acioche tu pari piu pura sei conflata & associata con el focho de la persecutione: tu sei messa al focho: acioche sii purgata da ogni brutura de peccato. Tutte queste cose che so stieni sono a la probation tua. Impertanto sorella mia in Chri sto dilecta: non murmurar in ne le tue infermitade: non biaste mare: non uogli lamentandoti dire perche sostengo questi tan timali: & quale e cason che sono afflicta. INTERRO GATION. Fratello mio te priego che me dichi che cosa io debbo dire posta in ne le mie infirmirade: & a che modo me conuiene accusare me medema. RISPOSTA. Honesta mia sorella a questo modo & forma te uogli accusare. Signo-IXV.

etan

tefial

nicado

a infor

ortane

o. N.

ochep

menti

feau

Inne

eghed u clam

Laccon

iclid

(e147

re mio in te consesso hauer peccato: & secundo le mie iniquita de & sceleragine non ho receuuta la punitione come ne era de gna: non son so o signoral peccato mio satisfactoria pena: nó me sento esser percossa come degnamente merito. Secundo el merito di mei peccati ucdo inequale esser la pena mia: non so no tanti li supplicii & passione gti surno li peccari. Osposa de Christo uoi tu de li toi peccati esser purgatas gdo sei in penao uero in qualche tribulatione & affanno: accusa te: & lauda la iustitia de dio. Se quello o sorella mia che patissi: penserai es ser uoler de dio: & lo aplicherai a la iusticia sua: Q uesto sola mente basta quanto a la purgation tua: che tu essendo percos sa de infermita patiéte & humile laudi & glorifichi el signore. Dio certamente te riprende con il flagello de la pietosa castiga tione exercitando in te la sua disciplina el cui perdonare e uno discazare da se: & il ferire eglie proprio uno chiamare a se: acio che presto e senza indusia ritorniamo a lui. Venerabile uerze ne coniectura co ogni diligetia & pensa qualuq se sia cruciato di questo mondo: Intendi etia con lanimo pspicace qual uoli pena tormenti: dolori: & grandissima accerbita corporale: & tutto questo quantunq uchemente & acerrimo: uogli sorella mia comparar a quel fuoco in extinguibile & eterno: che certo trouerai esser molto lieue & momentaneo quello che tu al pre sente in questa uita patissi. A mabile sorella se tu temi: uoglia duque no queste pene temer: ma quelle eternale: poche queste so no temporale: & haranno fine: ma glle sono manente & eterne. In queste: la morte furibunda tuole di mezo ogni dilecto: maa qlle essa morte acresce & auguméta dolor eterno. Se tu

pol

ca!

apa

cost

male

lelo

aft

141

dale

adi

0071

M13:

tilet

& fa

theh

guite

Land

essendo couertida patissi ifirmita dolore alcuo: tutto e ala tua emédatioe & uenia de li toi errori. Impoche li flagelli absolue no colui che e couertido da li soi peccati. Al couertido semole stie tribulation e piage sono utile: & zoua a la phation. Colui elq certaméte qui in q sto modo essendo castigato se correge: poi in el futuro iudicio serra liberato: ma chi non se emenda & castiga quanrunq; sia flagellato: di pena temporale: de eterna saranno damnati. Incominciando imprima in questo mundo a patire quello che in nel laltro senza fine patiranno. A que sti sorella mia eglie dopia damnatione e pena: dopia dico a costoro eglie damnatione e percussione: perche qui hanno male essendo tormentati: 81 poi nelinferno a supplimento de le loro pene sempre saranno stimulati. Le mano adunque del signore permeteno che di pena & infirmita debbi esser afflicta: acioche quelle in nel tuo corpo experimentando cognosci per questo modo el tuo merito augumentarsi. Veneranda sorella: inquanto che de debilita di corpo sei rotta e fran ta: & di carnale morbo sei molestata: & inquanto sei cruciata da longi stimoli & de passione de anima conquassata: & agita ta di mentale angustia,: inquanto etia che sei molestada da la cotinua impugnatioe de li maligni spiriti: tutto qsto o sorella mia: sappi che la diuia iustitia uole p il tuo peccato lo expimé ti:le tue arme cobatano cotra di re:tu sei serita co le tue sagitte: & sei uulnerata có toi medemi dardi: per quella cosa o sorella che hai peccato: per quella etiam sei tormentara: per che hai se guitada la carne debi esser flagellata in ne la carne. In essa uiuendo tu piangi i nella quale hai peccato in essa eglie a te cen-

वाव

ndod

andal

Crais

to fola

a calty

bren

afear

Le Deta

Chica

Jua P

orale:

li for

heat

tual pr

Rett

Hear

Set

sura de supplicio in laquale su causa'de peccato: de doue sei ca zuda a uicu: de li dei sostegnir li tormenti. O sposa de Christo iustamente spertanto sei represa: degnamente sei slagellata: & per susto & uerace sudicio sudicata. La procella de la tribulatione sustamente te conquassa & tribula premandote la pena de la diuina sustitia. Amen.

180

que

CHA

1302

qua

TICCO

leale

lato

Tan

fac

liu

Imo

13.1

fein

COTTA

lanu

luda

queli

ade

label

nech

1306

non

da

De la Auaritia. Sermone. xliiii.

L signore dice in lo euagelio. Guardatiue o discipuli mei da ogni auaritia. Et Paulo apostolo dice. Ogni fornication immundicia & auaritia non senomini & menzoni fra uoi: & anchora. Ogni fornicator: o uer imundo: & auaro e seruitor de la idolatria: non ha heredita nel regno de dio. Vnde Salamon dice. Conturba la casa sua chi seguita lauaritia. Lo auaro mai mai non uedese sario de cumular & impirse de pecunie. Chi ama le richeze non hara per lauignire fructo ne utilità da quelle. Niuna cosa e tanto pezore: quanto amar la pecunia: lo possessor de la quale: ha la sua anima uena le: cioe che per danari etiam quella uenderebbe. Si come laua ritia sopoza & merge lhomo nel profundo: cossi altutto la lar gheza infar elemosyne attuolle & leua quello 'al ciclo: lhomo auaro: eglie simile a lo inferno: elquale mai se satia: & si come lo idropicho: quato piu beue: tanto piu a sere. Cossi e de lauaro: elquale quanto piu aquista: tanto piu brama & cocupisce. Lauaritia & cupidita sono sorelle: & la supbia e madre de quel le. Non fu mai superbia senza cupidita: & cupidita séza auaritia. Sorella uenerabile la tua mano non sia extexa al receuer & prompta aldare: Delectate piu de dare che de receuere perche le meglio el dare che lo receuere. Sorella carissima lauaritia no meti & profundi le sue radice nel core tuo: & non sia in te que sta tanto pestisera & mortal peste a tutti uniuersalmete & maxime

xime a psone religiose. Scaza adunq, da quel tuo uirgineo core o la mia cara sorella: questa auaritia acioche tu desprezado
perfectamente per lo amor de Christo tutte le cose terrene : co
quello medemo tuo dolcissimo sposo possi iocundare & alegrartine la celestial & permanente patria. An en.

De la cupidita. Sermone. xlv.

display of the second s

imate vine b

moles

: 1108

cho:

kuple

edequi

CCUO!

pad

1116130

regul

Simi

ximi

A radice de tuti li mali eglie la cupidita. Nessuo pol perfectamente sumer le arme per combater ne la spi ritual bataglia: se imprima no domara le uolupta de la carne: La mente nel contemplar dio: no puol esser libera: la quale tutta sitibunda concupisce & brama le terrene & trasito rie cose di questo mondo. Lochio de la mente non puol ueder le alte & sublime cose: se quello lo claude & serra la poluere de la terrena cupidita: Eglie peccato graue la cupidita: fométo ue ramente & materia de tutti li altri peccati. Non e maraueglio sa cosa: se li morienti sono deputadi nel socho infernale: li qua li uiuendo in questo mondo no se incurarono de extinguer & smorzar la ardentissima fiamma de la loro insatiabile cupidita. Sorella mia carissima auegna che non habi pecunia: tamen se in te eglie cupidita & desiderio di asta hauere & posseder: no certamente te ual nulla: no te ual & zoua te dico o sorella mia la nudita del corpo tuo: se a te eglie desiderio de uestimento. Iuda per sola cupidita uendette Christo. Nasciamo ignudi in questa uita: & ignudi dobiamo uscire da questa: perche adun q desideriamo le terrene cose & trasitorie? Se li beni di questo label mondo crediamo debino perire: perche &qual e la casone che quelli con tanto amore amiamo? Se le terrene & mome tance cose diquesto mondo piu de quel se conviene amiamo: non e dubio che noi pecchiamo. Impertanto forella mia dilecta pregoteconsidera lo corso de la uita tua: & cognosci pero IXVII

che cose bastar ti de le qual possedi & esser satissactorie ala pau percola natura tua. Se adunq, la cupidita: come di sopra gia habiamo dictore principio e radice de tutti li mali: eglie neces sario che quella con ogni sollicitudine schazi dal core tuo: acio che exterminata e scazata quella: li uiciosi ramuschuli non dia no suori. La peruersa cupita no sia in te. Venerabile sorella lo omnipotente dio te faci per amor suo despreciare le prosperita de questo modo: & no temere niuna sua aduersitade. Quatunq sia amara & grieue. Amen.

12

bia

fegt

dia

fpau

the e

conc

1000

Bam

100

pu

gno

Era

Inco

com

dino

note

Maf

Bony

leche

adur

lalo

विद्या ।

Betta

100

De la pouerta. Sermone. xlyi.

Eatili poueri de spirito: pche de quelli sono il regno del cielo. Molti sono poueri: liquali essa pouertano fano beatisma miserisperche essa pouerta non sosté gono uoluntariamente e per amor de dio: massorzati. So no anchora alcuni poueri: liquali la pouerta non fa miseri: ma beati: perche quella sofreno solamete per dio. De liquali se di ceno. Beati li poueri de spirito. Sorella carissima: da capo a te parlando ritorno. Tu hai udito la tribulatione. & patietia de Tob. Et pero te amonischo che nela tribulatione non te fragi: ne lieui ne la tua prosperitade. Tu itendi perche hai lecto li pa triarchi esser starichi e de grande faculta si impossession come in danari: ma humeli & pieni di mansuetudine: Q uale su A braam che diceua: Conciosia cosa che io sia terra & cenere: nientedimeno parlaro al signor dio mio. Beata no e dubio farai o sorella mia uenerabile: Se si ne le prosperitade: come ctiam in ne le aduersitade: sempre a dio renderai gratie: pensando & existimando la felicitade & gaudio de questa temporale uita: esser come fumo & subtilissimo uapore che immediate passa.

Vnde Iapostolo Paulo. Se solamente in questa uita speramo in Christo siamo cercamente le piu miserabile persone che habia questo mondo. Christo acioche non amassemo loro ce in segno a despreciare: despreciaodo li doni a lui offerti: e acioche non temessemo fame: dezuno quaranta zorni: &comando a li discipuli soi che non hauesseno piu de una tunicha: e acioche le tribulatione non metesseno in noi terrore: & la morte non ce spauentasse: sostene innumerabili affanni e tribulatioe: & mo rite finalmente de opprobriosa morte per noi. Tutto quello che e in questo mondo: eglie concupiscentia de carne: concupi scentia de ochi: & ambitione del seculo: el mondo perrira & la concupiscentia sua: Impertanto dilecta sorella non amianto le cose che sono in questo mondo: acioche con esso non perichi riamo. Dauid certamente regnaua & conciosia cosa tesaurizas seoro & argentor & che con grande auctorita comadasse a po puli: ramen recognoscendose humile disse. Pouero sono osignore: & sottoposto a miserie & fatiche da la zouentude mia. Et anchora besognoso & pouero sono io: & in uno altro loco. Incola & inhabitante sono o signore ne la terra: & peregrino come tutti liantichi padrimei. Sorella uenerabile non te dile ctino li blandimenti & piaceri trasitorii: ne li comodi terreni: nó te alegrar deguadagni modani: & cotristar de dani terreni. Ma fa come gliescripto nel psalmo. Se le richeze habundão: non uogliate a quelle il core: & tutto lo affecto ponere. Le cose che con amor possedemo: con dolore le perdiamo. Ascolta aduq sposa immaculata de Christo quello che io dico. Que lialquale le cose celestiale & terrene serveno: per noi e facto po uero: & questo acioche noi facesse richi con la sua inopia & po uerta: tu adung honesta uerzene ua per la uía che precedete le su Christo sposo tuo': & con passi infatigabili seguita el duca IXVIII.

e perc

ordla

oling

DOCTOR

ion fel

tti. Si

ilans malk

(300)

ACIPCIA

te fra

eto lin

DO COE

ale ful

icre:0

310 far

ic coas

andol

le una

palli

& guidator celeste: senza dubio se quello seguiterai: con esso in el ciclo regnerai. Sorella ucnerabile risguarda & con lochio de la mente considera la uirginita & pouerta de la beata Verze ne Maria: laquale fu tanto richa in el signor: che de quello ma dre & sposa merito essere: Et in tanto su paupercola de queste cose terrene: che a tempo del parto: non hauca comare: ne serue & ancille che a lei seruisseno: &in tanto su pouerina: che anchora esso diuersorio & loco su tanto angusto & stretto doue quella gloriosa parturitte: che non pote lo sanzulo & bambino reclinarlo nel lectulo: ma lo puose in el presepio. Anchora Ioseph: alquale la era desponsata: essendo iusto: era nientedimeno si pouerello che el uito & uestito cerchaua con lartisicio suo. Dicessi che lo era fabre lignaro: cioe marangone. Anchora legiamo: de li sancti apostoli: che in fame & sette seruiano a dio. Vnde lapostolo Paulo dice. In fame e sete: i dezuni molti in fredo e nuditade: in uigilie molte. O sposa de Christo hai molti exempii per liquali poi le terrene richeze paruipédere & despreciare: & le manente & celeste bramare & concupiscere. Chiunq; uoleno in questo modo douentar richi: caschino e ne cessario intentatione diuerse: &lazi del diauolo i desiderii mol ti & nociui liquali sopozano & mergono li homeni nelo infer no. Volentiera quelli desprezano le terrene richeze: liquali per fectamente amano & sperano le celestiale. La uolintaria pau perta certamente introduce lhomo nel regno del ciclo. Noi no siamo uenuti o sorella mia al monasterio: per uiuercin esso in delicie: ma acioche uigilando: orando: ieiunando: psalledo: có tra lo aduersario nostro combatendo: peruegniamo al regno a noi promesso adiutandoce Christo. Per questo certamente nasciamo ignudi in questo seculo: & ignudi andiamo al bapte simo: acioche nudi & senza impedimento alcuno peruegnia:

brut

peral

pluta

lipet

1:1100

chan

porta

Ro 13

mod

dare.

rollan

eneral

do:

tratico

nolen

moom

tenma

perche

theto c

Rodel

nel cor

colet

lere Ti

lono

mo al cielo. Quanto inconueniente uituperanda & al tutto brutta cosa e questa che quello elqual ignudo la madre hae ge nerato & nudo la receuto. Voglia richo entrare nel cielo. Eglie piu facil cosa corne dice lo euangelio che el gabelo entri & passiper il forame del ago: che lo ricco intrare ne lo regno de li cie li:nota che sto uocabulo ago non se intende lago da cuser ma chiamauasse cossi che una porta che cra in Hierusale: la qual porta: haueua uno portello ad mezo molto basso: la que christo lapella qui sorame & cossi la similitudine e milgiore: che in tender altramente le molto melgio hauer de bisogno che abu dare. Molto quellui e auaro al quale non basta el signore. So rella mia dilecta se same sete e nudita in questo mondo soste gnerai per amor del tuo spoxo christo uoluntariamente con esso non glie dubio in nel celeste regno goderai. Amen.

De la murmuratione. Sermone. xlvii.

(42

quele ne le

I III

moes

lo me

Hospicio del core nostro e sanctificado per la gratia de dio: & per la inhabitatione del spirito sancto: qua do dentro eglie charita: pace: bonta: humilita: patien tia: concordia: mansuetudine: & altre simile uirtu. Queste so no le nostre richeze: cioe boni costumi & uirtude: ma se fra noi incomenciamo a litigare: murmurare & contendere: immedia te rimanemo uacui & nudi de questi spirituali beni: & questo perche le uirtude non puono stare co uicii. Certamente un po cheto de sormento o uero leuado: trahe a se & corrumpe el resto de la massa o uero farina. Ciaschauno seruo de dio: debbe nel core suo pensare in quanto grande male lui incorre: se per cose transitorie & temporale murmura. Et doue el doucria es sereicho douenta pouero: scazando le uirtude da se: le quale sono uere richeze de lanima nostra. Le uirtu adunque perdestaix.

mo se per el cibo & beuere corporale murmuriamo. Eglie gra ue peccato la murmuratione. Vnde dice Gregorio. El regno di cicli niuno che murmura: potra riceuere. Nessuno elquale receue quello: puote murmurare. Li precordii: & secreti del murmurante: sono simili a la rota del carro: che porta el feno che cridando murmura. Tali sono molti frati: & sorclle mona che incongregatione: liquali essendo a carnali desiderii subditi mai cessano de murmurare. Impertanto sorella mia carissima eglie molto a noi necessario el coseglio de Paulo apostolo che dice. Non murmurate come alcuni de quelli che murmuraua no nel deserto: & perirono certamente da lo exterminatore. E glie adunq a noi periculoso el murmurare: acioche in el mona sterio non periamo da lo exterminatore: come quelli periteno nel deserto. Le lingue nostre guardiamo da la murmuratioe: acioche dio nol uoglia: Si come quelli perirono in questo secn lo: noiperiamo nel futuro. No murmuriamo sorella mia acio che si come quelli furno exterminati da questa uita: non siamo noi da quella futura schaciati. Guardiamose da ognimurmu ratione: acioche noi non patiamo ne le anime nostre quello che loro sostenero ne corpi. Anchora lapostolo consiliando noi parla & dice. Non tentamo Christo si come alcuni di quelli lo tentarono: & da serpentisfurono morti. Q uelli tenta Christo elquale per cibo: & poto: o uero uestimento murmura: come eglie scripto nel psalmo de esso medemo populo. Tentarono dio neli cori loro: bramando & adimandando lescha di egyp to a le anime sue. Et anchora murmurarono ne li tabernaculi loro: & detero le orechie a la uoce del signore. Quelli tenta

110:

nten le: &

Chi

dal

inlo

aa

al

ab

Ain

liqu

men

palo

qua

mor

fuoi

10:8

Col

HOE

Christo liquali in nel monasterio cercando cose superflue mur mura. Contra christo fa quelli che nel monasterio cerca piu de quel che sa dibisogno. In Christo pecca quelli che nel monaste rio: cercando le cose terrene & transitorie: scandaliza li preposi ti & mazori soi. Et da li serpéti periteno. Perche cosa quelli pe riteno da li serpenti! Saluo perche el serpente uenenoso anima le: & ogniuno che murmura portane la lingua el ueneno del diauolo. Vnde dice san Iacomo apostolo. La lingua eglie inquieto male: piena di mortiferro ueneno. Eglie impertanto da schiuarsi da questa murmuratione: acioche non periclitiamo dal mortifero: & diabolico ueneno. Sorella mia in Christo dilecta. Ascolta quello chel signore nostro Iesu Christo dice in lo euangelio. Dico a uoi o discipuli mei: che non siate solliciti improuedere a la uita uostra: quello dobiate manzare: ne al corpo uostro de che el dobiate uestirlo. Come sel dicesse piu apertamente. Dio elquale dette a uoi lanima: dara etiam cibo e lescha: & chi ha dato el corpo: puedera anchora del uestimento: & soprazonzendo disse. Guardate li ucelli del cielo liquali non seminano: & non ricolgeno: & non meteno il formento ne granari: & saluarobe: & dio tamen quelli nutrisse & pasce: cioe uol dire. Se dio ha custodia e gouerno de li ucelli li quali sono ozi: & dimane non seranno: lanima de quelli eglie mortale: Quanto mazormente e da credere che dara a li serui fuoi & ancille cibo & uestimento slanima diquali e immortale: & a ligli el regno celestiale glie pmesso: Et achora subiuxe. Coliderate li zigli & fiori del capo al modo che crescono: no la uorão: ni texono: & filano: & tamé dio cossi uestisse qui qua

The state of

Non

MILE

tore.

A coop

CTADI

Ato C

Dian

ellot

Ndo E

non occidera le anime de li serui & ancille sue? Dio o sorella mia non occidera le anime de li serui soi: da same: da sete: o uero de nudita. Subiunxe anchora & disse. Cerchate ue dico imprima lo regno de dio & la sua iusticia: che tutte queste cose dapoi ue saranno buttade inanci. Come sel dicesse. Seruite al signor in timore filiale: Cantate & alegratiue in lui die & nocte: con tremore: & esso dara a uoi in questa uita: & ne la sutura tutte le cose uedera esser dibisogno: & necessarie a uoi. A quellia dunque che cerchano inuerita el signore: no gli manchera niuno bene. Sorella carissima dio che te ha cauata da la casa del padre tuo: se perseuererai nel suo seruicio dara a te ogni bene ex audiendo le adimande & petitione del core tuo. Amen.

(100

101

100

tot

100

001

mo

mer

ferr

pr

ta

tan

phy

lid

inn

fa (

lep:

fire

naf

Roll

81

del

D

De non hauer de proprio. Sermone. xliii.

Orella carissima el peculiar comune & proprio che e ne li serui de dio: per grande peccato mai non lo uo. ler existimar. Tutto quello che e nel monasterio a tu ti eglie comune. Se lancilla aduqi de dio: ha alcuna cosa absco sa o uero propria: laquale da le altre sorelle sia ignorata: & no saputa eglie peccato de furto & robaméto: pche lei non ha de proprio: ma tutto con le altre ancille de dio in comune. Vnde lo absconder alcuna cosa furtiuamente: & hauer unaltra incomune cole altre sorelle: eglie quasi hauer de proprio. Questo e surto e manisesta fraude. Questo e grande peccato: & e uia a linferno: per la quale li latroni sono descesi ne li luoci inferna li. Peroche cossi disse Paulo apostolo. Non li latroni: ne li ra paci:lo regno de dio possederano. Lancilla del summo dio la quale se medema se separera dal cosorcio & compagni del mo nasterio: abscondendo qualche cosa etiam sua propria eglie co sequente e di debito: che tal sia segregata da la compagnia & comune de la celeste uita. Molti uengono a la comunione so-

cieta del monasterio: ma non tutti in esso uiueno secundo lo e uangelio. Laqual cosa non senza tedio & grande pianto el pos siamo dire. In el monasterio o sorella mia sono li sancti apostoli de Iesu Christo: eglie anchora Iuda scarioth traditor del signore: & e iui Anania con Saphyra sua moglie. Iui eglie Ge zi discipulo de Helisco. Q uelli liquali per amor de dio lassano & abandonano tutto quello che hanno in questo mondo imitando per exemplo li apostoli: solamente per causa de la e terna uita: con quelli medemi apostoli se alegreranno & saran no remunerati ne la eterna beatitudine. Ma quello elquale do poi che e uenuto a la conversatione monastica: & de le cose del monasterio presume de cometer fraude & inganno: eglic certa mente iuda: & la pena che sostiene iuda: sostegnera lui ne lo in ferno: perche presumere de quella cosa fraudare & farla propria: la quale era comune: Quelli certamente liquali da la uita seculare: a seruire dio se conuerteno: se de quelle cose che ha ueuano nel seculo una sola parte se reservano & lastra có si por tano al monasterio dandola in comune: Con Anania & Saphyra meritano la sententia de la maledictione. Ma quelli liq li dal seculo uiene al monasterio: & uoglia hauere & cerchare in nel monasterio: quello che non poteuanel seculo: & ne la ca sa sua hauere. Senza dubitatione sarra tocho & percosso da la lepra de Giezi: la lepra dico che sostiene Giezi nel corpo: soste stegnera questi nelanima. Honesta sorella: come di sopra te ho dicto: egliegrande differentia fra quelli che stanno nel monasterio & quelli che uiueno secundo lordine & costume apo stolico: liquali de quelle cose che haueuano & hano nel seculo & nel monasterio nulla ascondeno. A li quali convien el dicto del psalmista: Eglie a me utile & bona cosa certaméte acostar me al signore: & in lui ponere tutta la mia speranza. Et ancho IXXI

200

node n low

TIO II

3 20-

2:31

pohal

e. Vi

Talan

Qual

nelin

dol

ra. Butta el cogitato & pensiere tuo nel signore: & esso te nutri ra. A quelli liquali come Iuda scharioth ritengono de proprio o uero de le cose del monasterio abscondeno: se apropria &co uiene quel dicto psalmistico. Ascendeno insino a li cieli: & de scendeno per sino a la bysso: le cui anime ne li mali se dissolue no. Et a quelli liquali con Anania & Saphira danno al monasterio una parte de quello che haueuano al seculo: ma laltra proprialmente in se retengono: conuiene quello a laltro uerso che dice. Liquali sperano & confidansi ne la potentia & uirtu sua: & ne la multitudine de le loro richeze se gloriano: Et acho ra a quelli liquali come fece Giezi: cerchano in nel monasterio quele cose lequale non poreuano hauer nel seculo: se a propria quel altro dicto. Ecco lhomo elquale non existimo dio essere suo adiutorio: ma cofidosi ne la multitudine de le sue richeze: & se preualse & adjutossine la uanita sua. Tu impertanto o so rella mia uenerabile niuna cosa celli:niuna ascondi: tenendola appresso di te:non rimanga te dico appresso di teniuna cosa nascosta. Q uello che tu hai. habilo con licentia & benedictio ne. Senza licentia de la madre tua abbatessa o uero priora: nó hauer nulla senza benedictione: niuna cosa receui: & senza lice tia non uoler dar nulla ad altrui. Honesta uerzene butta el pé sier tuo nel signore: & esso te nutrira. Amen.

11

par

101

mad

000

101

tiac

101

sef

fin

Auc

dio

Sioc

elmi

date

Lan

cos

Poli

qua

non

De la oratione. Sermone, xlviiii.

Arissima sorella ascolta quel che io dico. Auanti el tempo deputato orare: eglie prouidentia: & nel tem po ordinato & constituto: obedientia. Ma lassar & preterir il tempo dela oratione: eglie summa negligentia. Tan to spessa debbe esser la oratione nostra: quato eglie piu utile.

El signor dice nel euangelio. Tutto quello o mei serui & disci puli che con fede & credulita adimandarete ne le uoitre orario ne: sarra a uoi dato & concesso. Et Paulo apostolo dice. Senza intermission orate. Et Iacobo ne la sua epistola canonica di ce. Molto certamente puote & uale appresso dio la oration de lhomo iusto assidua. Sorella ucnerabile auanti la oratione pre para lanima tua: scazando da la mente ogni uano pensiero:& non voler assimiliare alhomo che tenta idio. Ne sa oratione te dico o sorella mia te prepari: & dimostra & slarga la conscientia del core tuo: acioche mazor gratia dal sposo & signore tuo conquistar possi. Alhora ueramenta tu ori: quado no pensial tro nel core tuo. Presto presto el iudice nostro Christo alinsta tia de priegise flecte: piega e pacifica: proponendose el peccator corregerse: & abstignirse da la sua prauita: la uera oratione se sa con il core:non con labra: eglie meglio orare con silentio di core: che con lingua & parole senza intentioe di mete. Eglie simplice & pura oratione quella laqualenel tempo suo le supflue cogitatione non conturbano. Molto certamente eglie da dio lontano quel animo: elquale posto in oratione e abstracto & occupato ne le mondane cogitatione. A doi modi la oratio e impedita: che alcuno impetrar non possii quello che adiman da:cioe se anchora lhomo non se ha pentiro del mal comesso: & se al peccante in lui con tutto el core uolentieri no perdonae La mente nostra e cosa celeste: &alhora ben dio contempla n. la oratioe: gdo da nessuno errore & terrene cure e sollicitudie eglie ipedita. Quado alcuo ora chiama a se el spirito scto: ma poi chel sara uenuto: imediate tutte le tétatioe desi demonii: le quale entrano ne le mente humane per suggestione de quellis no potendo portar & sostegnir la presentia sua: fugeno & lunlxxii.

opposi

Brah

propin io ella

richa

DIOOL

pendi

macol medicar

1012:0

ma

radpi

lanti d

od con

Mars

1. Tan

tanansi. Quello che esta offeso: non resti & manchi de orare per quelli che lhanno offeso: altramente secondo la sententia del signore pecca: quelli liquali non ora per li inimici soi. Si co me a la piaga nessuno medicamento zoua se in quelle eglie an chora el ferro. Cossi la oratione de quelli non sa prosecto alcu no: elquale ha & tiene odio nel suo core. Culpabelmente quelli extende le mane nela oratione a dio: elquale in esso orare ma nifesta superbamente li facti soi: Come sece el phariseo: quan do nel tempio iactantemente oraua: laudando piu presto se medemo che dio: de le sue bone opere: come se da lui le cogno scesse: Sorella dilecta: ora con lachryme incessabelmente: ora spesso pregando dio di enocte. La oratione tua sia continua & frequente: Sia te dico o sorella mia dilecta a te la oratione p arme & scudo precipuo & singulare contra li inimici toi: non cessino le labra tue de orare: perseuerando in quella ullula & pianzi in essa per li toi & altrui peccati: leuati suso de noctea pregare. Vigila & ora ne la nocte impriegi & oratione: dando frequentemente opera a le nocturne uigilie: per un pocho che harai dormito: da capo torna a la oratione. Peroche la frequen te & spessa oration submoue & scaza li iaculi & sagitte del dia uolo. Vincendo quello & e prima uirtu & possanza contra li assalimenti de le tentatione. La oratione supera la suggestio. ne del inimico: uince li demonii: prosterne a terra li immundi spiriti. La oratione schiua & guarda da molti mali. Honesta sorella sia la oration tua pura. Te amonischo carissima che de bi orare per tutti li boni homeni: che dio gli faci nel bene perseuerare. Te priego etiam che preghi dio per li catiui: che dal male al ben se conuertino. Ora per li amici toi: & p li inimici: & finalmete p tutti li fideli christiani: si li uiui coe li morti. La

cell

ipi

inte

lege

nelo

Aclo

Ditto

UTT

0001

000

daro

Col

acle

fidu

freg

oratione tua o sorella mia come incenso se drezi & uadinel co specto de dio. Amen:

De la lectione. Sermone. L.

5100

esto &

Klone,

01100

الماء

noch:

cho da

ontal.

loadh

ached

ra. La

Er la oratione siamo mundati da li peccati: & per la lectione siamo instruti che cosa dobiarno fare: luna e laltra ce utile e bono potendolo fare: ma non poté do: eglie meglio orare che lezere. Imperoche quando noi oriamo parlemo con dio: & quando legemo dio parla con noi. So rella carissima se uoi esser sempre con dio : sempre ora & legi. Eglie molto a noi certamente necessaria la lectione diuina. Im peroche per la lectione impariamo quello che ne conuien fare: & qual cosa schiuare: & a qual loco dobiamo andare. Vinde di ce il psalmista. El uerbo &parola tua o signore: eglie lucerna a li piedi mei: & lume al caminar mio. Per la lectioe el senso e lo intellecto acresce & augumenta. La sectione insegna el modo de lorare & operare: & informa noi a lactiua & cotemplatiua uita: & pero se dice nel psalmo: Beato quel homo il quale ne la lege del signore pensa e rumina di e nocte. La sectióe & oratio ne sono arme mediante lequale el diauolo e expugnato. Q ue ste sono machine & istrumeti: p liquali se acqsta la eterna bca titudine. Per la lectione & oratioe: sono li uicii destructi: & le uirtude ne lanima se nutriscono. La ancilla de dio sempre deb be orare & lezere: Vnde se leze nel psalmo. Alhora o signore non saro confuso: quando diligentemente & co studio risguar daro in tutti li toi comandameti. Imptanto dilecta mia i Chri sto sorella: datte a la oratio frequentemere: pseuera di e nocte ne le meditatioe dele sancte scripture: & in quelle uogli esser as sidua: habi el tuo studio ne le diuie leze: lo uso del lezer a te sia frequente espesso: La lectione a te sia cotidiana meditation de la leze. La lectione caua & subtraze ihomo dal error de la uita: Ixxiii.

& uanita del mondo. Per la lectione lo senso & lo intellecto crescono: & insegna quel che debbi fare e schiuare & dimostra doue hai adare: que tu lezi molto te zoua: se tamé fai q llo che lezi. Sorella uenerabil a prati el cor tuo ne la sua leze & coma daméti. A mé. De lo exercitio & operation manuale. Ser. li.

100

ined

hem

KCXAL

1903

dam

ainola

#lore!

Ahora

m: Ci

boop

boloci

a poal

Sbrazo

Elope

n dilec

2270

Logno

prom

ale & n

deami

жистан

Macami

Micto

alame

Loteon

and fe

di:ma

DE OD

mod

Ice Hieremia propheta. Leuati li cuori uostri a dio co le mane. Q uello che ora & faticasse leua il core a dio con le mane. Ma quello che ora & non se affaticha leua il core adio senza le mane. Et quelui che se affatica & non ora: lemano lieua adio: & non il core. Impertanto sorella mia carissima eglie a noi necessario ne la oratione leuare el core: & simelmente extendere le nostre mane a dio con operation ne: & questo acioche la scriptura & comandamenti de sancti: non reprendi noi de negligétia. Dummente che cerchiamo de obtegnire la salute con sola oratione: o uero sola operatione. Vnde Paulo apostolo dice. Chi no saffaticha no maduchi. La ancilla de Iesu Christo debbe sempre orare: lezere & operare: acioche el spirito de la fornicatione non ingani la occiosa men te: peroche la delectatione de la carne se uince per faticha. So rella cariffima: sparti el spacio del zorno intre parte: &ne la pri ma ora:ne la secunda lezi: & in la terza parte lauora. Il re Sala mone per loccio se medemo inuoluposi in molte sornicatione & per la cupidita & desiderio di essa fornicatione adoro li idoli: Sorella uenerabile. Q ueste tre cosesono ate molto necessarie: cioe la oration: lection: & opation. Per la oration siamo modati: p la lectioe: instructi: & p la opatione & exercicio ma nual siamo beneficadi: Come el spirito sacto testifica nel psal mo. Perche tu mazi le fatige de le tue mano: sei beato & sara a te bene. Se alcue uolte cesserai da la lectioe imediate dei opare acioche mai rimagi ociosa: poche locio e inimicissimo de lanima: El diauolo presto igana colui el quale troua ocioso. Eldia

uolo ogni zorno entra nel claustro: & sel troua alcuno ocioso imediate lo accusa & po o sposa de christo guarda & cosidera che intrandoel dianolo nel claustro: & scrutando & sotilmen te examinando li facti de ciaschaduno: no truoui in te cosa de la quale el te possi accusare. Per questa casone te amonischo so rella mia in christo dilecta che per amor del tuo sposo stii mai occiosa: pregote che lamor de iesudemostri ale tue compagne &sorelle no solamete in parole ma con facti &bone opatione. Alhora ucramente tu ami dio se pamor suo operi el bene che poi: Ciaschauna anima sancta debbe in se mostrare lamor de dio co parole: & sancte opatione. Vnde nela catica caticoru: el sposocioe xpo prega & coforta la spoxa: cioc la sacta asa & di ce poni & mettime o spoxa mia come signaculo sopra il core: & brazo tuo. Nel core sono le cogitatione: & nel brazo consi ste leoperatione. Sopra il core adunque sopra il brazo: el spoxo dilecto fiposto per signaculo: perchene la sancta anima: quanto quella ami: per la uolonta &cpatione: se comprende & cognosce chiaramente. Imperoche lamore de dio mai puol star occiosa. Se ueramente eglie amor no e dubio che opa gra cose & nó opando el nó eamor. Te priego uenerabel uerzene: che ami pfectaméte dio & plocui amore: no féti mai occiofa. Se ueraméte tu ami dio i nessua hora sarai occiosa. Se dio sue rita: ami: p suo amor locio recuserai. Se co tutto il core el tuo affecto e i dio: i ogni tépo locio abhominerai. Quello chetut ta la méte ama dio: p amor di qllo pospoe: & puipede locio. Lo regno de dio no se dara a li ociosi: ma ali studiosi & uigila ti nel seruicio suo. Lo regno de dio no lo acquistera li uagabu di:ma li affitigati degnamere pamor suo. Q uelli che ne le bo ne operatione sono pegri & tepidi:non haranno luoco nel regno de dio. La luxuria presto inganali homeni dediti & pro-IXXIIII ...

ode

inot la

iado

loal

DOM:

Воп

anone

1 mg

13.So

e Sal

201000

12170

10 012

I pfal

araa

Idia

cliui a locio. La luxuria presto ingana shomo ocioso & uagagante & grauemente lo stimula & brusa. La libidine cotracta
per locio offuscha cecha i tal modo shomo che el non pensi el
stado suo: ne le opere: ne etiam la industria '& saticha: quanta
la sia accepta a dio: shomo per faticha spesse uolte uince la libi
dine: Impero che el corpo che de faticha e attenuato e stancho
manco se disecta del flagicio & peccato. per la qual cosa ama
bile in Christo sorella guardate te prego dal ocio: non amar te
dico la ociositade: ma stancha co faticha il corpicello tuo: exer
citado bona opera. Cercha de ocuparti in qualche opera utile
acioche la intentione del tuo animo se implichi ne la quale: plo
pera & intentione tua sempre sia con dio o sorella mia Carissi
ma: Amen.

adiul

12th

(exc

(ade

17:2:

mila

lafon

blee

nolai

lipeco Mad

com ca

Home

milogo

telhon

mign

lonbica

70000

Mmi

adico

con de

lpnm:

Doine

lipfal

no. Ve

Lucary

Lipfal

hora

Delipsalmi & hymni. Sermone. lii.

Orella cariffima. Qando in nel cospecto de dio can ti psalmi & hymniquello se tracti: & reuolti nel core & mente tua che proferissi: & canti co la lingua. Sfor zate de non pensar altro quando cantise no quello che canti: Imperoche se con il pensiero discorri pensando con lamete al tro: & altro in uoce canti non e dubio che perdi el fructo de la tua faticha. Lamente tua sorella mia se cocordi con la uoce: & linguatua. Se el corpo tuo stane la chiesia: & lamente tua relaxada euagabunda in qua in la discorri tu perdi la tua merce de. Vnde el fi dicto p il propheta Hieremia. Questo populo con le labre me honora ma licori loro molto sono lontani da me. Ma fa come dice lapostolo psalero a te o signor mio ispi rito e con lamente. Cantero con la boca & co el core: Eglie adú q; bona cosa sorella mia orare sempre al signore con lamente: & utileanoi quello glorificare i sono de uoce co hymni & psal mi: & cantici spirituali: perochesi come per le oratione siamo adiotati

adiutati: Cossi le modulatione & consonantie de psalmi se de lectiamo: luso & costume & consuerudine del cantare mulzis se & consola li cori tristi & melenconici. El canto in ne la chiesia de dio letifica le mente de li homeni delecta li fastidiosi: So licita: & sueglia li negligeti e pegri: & li peccatori inuita a peni tentia & lamenti. Benche certamente li cori de li homeni seculari sono duri: immediate dopoi li haranno udito la suavita & dolceza de psalmi: se conuerteno a lo amore de la pieta. Sono molti liquali per la suauita de li psalmi compueti piangeno li soi peccati. La orarione solamente in questa uita se essunde: & fasse a dio: in obtignire la remissione de li peccati: ma la melodia de psalmi:ne li eterni gaudii significa ppetua laude de dio. Come glie scripto. Beati sono quelli o signore che habitano ne la tua casa: nel seculo de li seculi te lauderanno. Quelli liquali fidelmente & co la mente intenta & non abstracta canta li psal mi: sono quasi associati & acompagnati a li anzoli de dio: perche lhomo secundo el suo modulo & imbecille poder lauda quellui in terra: elquale l'anzoli senza intermissione adorano & glorificano in cielo. El cantare de psalmi: alcune fiade incita & comoue noi a lachryme: & alcua uolta ce iuita a la oratioe. Li psalmi certamente fanno el uigilare de la nocte a noi esser grato dicendo. O iusti exultane in el signore: Impero a li iusti & dretti del core apartiene lo laudare. Li psalmi pronuntia a noi la prima hora del zorno: con exultatione di essa luce dicendo. Dio in el nome tuo saluifichame &nela tua uirtude iudicame. Lipsalmi consacrano a noi lhora terza del zorno quado dicia mo. Vegna sopra de noi la tua misericordia signore: & el tuo salutare: cioe Christo secundo lo eloquio & promissione tua. Li psalmi ne lhora sexta ce letifica ne la fractioe del pane: & ne Ihora nona resoluemo li ieiunii saciando noi de interna dolce

lama

alb

ando

010

am

Cent

dio ar

2. St

o deli

locci i

za & suauita spirituale. Li psalmi nel hora uerspertina comen da noi a dio dicendo. Drezassi a te o signor la oration mia si come lo incenso nel conspecto tuo e la eleuatione de le mie mano: Sacrificio uerspertino: & anchora ne lhora de compieta admoniscono noi che benedichiamo el signore dicendo. Ec co gia benediciate el signore: tutti uoi che sete soi serui: Sorella in Christo mia dilecta: tien questo a memoria fermamente che glie grato & acceptissimo a le orechie del signore: quando la sancta anima p dilectione: amore: amor & deuotione: Canta a dio psalmi hymni e cnatici spirituali. Vnde el spoxo:cioe Christo: ne la cantica: la spoxa sua: cioe la chiesia o uero sancta anima admonendo dice. Monstrami la tua faza o cara la mia sposa: la tua uoce soni & sentise ne le mie orechie perche la melodia de la tua uoce: eglie a me dolcissima: & la faza tua. molto bella & formosa. Tu dice el signore : o disecta miache iaci nel lectulo de la dolcissima contemplatione: ne la quale in psalmi: hymni & cantici spirituali: & oratioe a mi desideri pia cere: Viei & mostrami la tua faza: cioe ensi dal secreto del tuo core: & a li altri ad exépio mostra la belleza de le tue boe ope: come etiam dice nelo cuangelio. Le ope uostre o discipuli mei siano uedute: acioche da loro seglorisichi el padre uostro: che ene cieli. Soni la uoce tua ne le mie orechie. La uoce de la predicatione: la uoce de la diuina laude: & iubilatione: mediante laquale: tu exciti prouochi & comoui li altri a laudarmi & glo rificarmi. El cato de psalmi mulcisse & dilecta le orechie de li audienti: & insegna le anime de sideli el modo & uía al ben uiuere. La uoce de li cantanti: & psalmizanti sia una inconcorda za: & non discordi luna da laltra: acioche sorella mia con li anzoli de dio: liquali ueder uisibilmente non potemo: messiamo la voce de le laude nostre: che li azoli: serui: & serue de dio sem

pred

rept le dic

laeli

diauc

done.

mlipe

mile c

Mota.

rdlpo

tolafu

mäz

pule,

mena.

Mogne

10001

difuora

amodu

apilare

amedi

placer a

time

Dente

aquest

dellin

DIECE

House

parqu

pre debbino laudar el nome suo: apramente nel carricho de li tre puti per le acque superiore exprimendo se dimostra. Vnde se dice. Benedichiano el signore tutte le acque che sono sopra li cieli: perche certamente li electi non cesseranno imperpetuo dilaudar el nome del signor. Ma de le acque inferiore: eglie di cto ne la scriptura. Le acque che sono soto il cielo: se congregi no: & incorporanti in uno loco: pche li reprobi al prefente dif persi per tutto il mondo se congregeranno ne lo inferno final mente da esser cruciadi. Senza intermissione li sideli debbeno a dio referir gratie & laude: perche esso dio in quelle molto se dilecta. Che dio ne prendi piacere & dilecto nele laude de fide li: el sposo: cioe Christo el testifica parlando ne la cantica a la sposa sua sancta anima e dice. La quale habiti ne li orti. Ne li orti & zardini habita la chiesia: o uero ciascuna sancta anima: laquale gia de la uiridita de la speranza: & di bone opere: eglie repiena. A quella anima adunq; che gia ne li orti habita: fa de bisogno: che faci el spoxo suoudire lauoce sua: cioe el canto di la bona predicatione & de la sancta iubilatione o uero che ma di fuora & pronunti la uoce de la divina laude acioche in quel la modulatione se delecti el signore: elquale anxiamente lei có cupisce e desidera: Quella anima impertanto che ama e deside ra mediate queste lectione: psalmi: hymni & cantici spirituali piacer a dio: aliegra molto li anzoli uedendo essi da quella es ser imitadi & seguidi de sar in terra quello che in cielo cotinua mente fano: O quanto aloro eglie de piacere uedere lamma in questa modulation: esser socia e compagna. Adunque cordiaissima sorella. Comegia ho dicto di sopra: eglie a te mol to necessario: che in tuta la uita tua glorifichi e laudi el nostro signore omnipotente dio creatore tuo: perche certamente a te per questa modulatione: eglie promesso la perdonanza de li FIXEL

me

o.E

land

Car

to lay

120

walca

plim

corda

toi peccati. Lauda impertanto quello con el core tuo: laudalo con voce & iubilatione: lauda eriam quello nel secreto de la có templatione: e cubiculo: e camerella di la mente tua in iubilatione di uoce. Et benche a laudare el signor siamo peccatori & al tutto indegni:nientedimeno sorella mia da laudarlo no dobiamo cessare. Imperoche i questo eglie da sperar lo diuino ad miniculo & adiuto: inspirando ne li cori nostri lo suo paterno lume a cognoscere li nostri errori & peccati: & finalmente farne condegna penitentia. Vnde esso Dauid informa de Christo peruenuto dal spirito sancto manisestamente el testifica & dice. El sacrificio de la uoce e laude: me honorifichera: & iui eglie uia plaql mostrero al peccatore el salutare de dio. Come se piu aptamete el dicesse. El signor ne li psalmi: eglic la uia p la que opeccatore non e dubio potrai peruenire a la eterna laude & salute de lanima tua. Ma se el modo nó tel mostrasse: po tresti excusarte de non trouare quello. Vnde te lo dicto dice Christo: per laqual cosa carissima: perche la uia de la nostra sa lute: eglie ne le mano del creatore: te amonischo & conforto: che mai il laudare el signor tuo sposo se parti da la bocca tua. Sorella mia in Christo: amantissima: dio eglie tua laude: & tu adunq, uogli esser organicho istrumeto de sua laude. In tato che la laude di gllo sépre sia & dimora ne la bocca tua. Amé.

men

DOL 0

nma

anil

muoli no.In

delan

anbian maline

mo à

cond

MICIZO

ment of

ma S

2010:04

ano al

bealce

UXCE

wiak

cous u

me

rcofe.

action

toals

INI

oo mi

a. R

planiu

to & b

pienti

De la uita actiua & contemplatiua. Sermone. liii.

Ide Iacob la scala stante sopra la terra: & li angeli de u dio che ascendeuano p quella & descedeuano: La cui sumita tocaua il cielo. In questa scala sono posti tut ti que se sono a la uita eterna predistinati: & ogniuno el questa scala seguino del cielo: ha & tene loco i questa scala. Questa sca la eglie la chiesia general: de laqueste achora milita & cobate i terra: & pte gia regna i cielo. In questa scala sono tre ordini de hos

meni: cioe seculari: actiui: & contéplatiui. Li seculari sono i me nor grado: li actiui in piu alto: ma li contemplatiui sono posti in mazor & summo loco. Et dequesti tre ordini de homeni: al cuni sono in la muola: alcuni nel campo: & alcui nel lecto. La muola: eglie la uita seculare. Il campo laso del homo mundano. In nel capo sono li predicatori del uerbo de dio: nel lecto e glie lamor del spoxo cioe Xpo. Q uelli che sono ne la muola ambiano & circudano la terra: pche cerchano le cose terrene & transitorie equelle amano. Q uelli che sono nel campo cultiuano & lauorano la terra: perche seminano el uerbo de dio ne li cori de li homeni. Ma quelli che stanno nel lecto: tutto despreciano & contemneno. A lipiedi di questa scala stanno li ho meni di questo seculo: nel mezo di essa li activi: ma ne la summita & alteza dimorano li contemplatiui: gia quasi posti nel cielo: perche amano le cose celestiale. Per quelli anzoli liquali erano ascendenti & descendenti: per quella scala: se intendeno: che ascendeuano a dio per contemplatione: & descedeuano al proximo pe compassione. Lactiua uita: egliccomune & uni uersale a molti. Ma la contemplatiua certamente a pochi. La Ctiua uita eglie la innocentia de le bone opere. La contempla tiua eglie intenta speculatione & risguardo de le superne & alte cose. Lactiua uita possiede & usa bene con parsimonia & di scretione queste cose terrene. Ma la contemplatiua renuntiando al seculo: solamente a dio aderisse & coniunger se dilecta. INTERROGATIONE. Fratello mio dilecto te prego mi dimostri la differentia de lactiua & contemplatiua ui ta. RISPOSTA. Sorella carissima: fra lactiva & contem platiua uita: eglie maxima differentia: dare il pane a lo affama to & bere a lo asedato: insegnare al proximo el uerbo de la sapientia: corregere lo errante: & lo superbiente redurlo altrozo Ixxvii.

10 31

Chr

i & in

Come

13 2

HORE!

c:8/17

ntin

Ame.

pelide

aleca

tala

lebo

e uia de la humilita apartien a la actiua uita etiam areuocar a concordia li descordanti: uisitar linfermi: sepelir li morti: redimere & scuoder li captiui & incarcerari: dispensar & dare a cia scuno secundo ha dibisogno proucdendo solicitamente a loro necessitade. Sorella in christo mia dilecta: Ecco hai da me udi to le opere de lactiua uita. Hora sel te piace prestame le ore chie: & aldi le opere & uirtu de la contemplatiua. Contempla tiua uita: eglie retenire la charita de dio & del proximo con tu ta la mente: repossarse da le exterior actione & opere manual & al solo unico desiderio del conditor acostarse: in tanto che a tal aía: gia nó li piaqui far altro: ma despreciate &cóculcate tu te le cure studii & solicitudie de qsto seculo: se accendi a ueder la faza del suo creator: i ral modo che il podo & peso de la cor tuptibile carne portare: Cognosca esserli de grande tedio & sa ticha: & con tutte le sue affectione & precordii concupiscere & desiderar de trouarse fra li resonanti chori de li angeli. Anchora apartiene a la uita contemplatiua bramare di essere & stare con li citadini celesti: & in el conspecto de dio godere dela eter na incorruptione. Venerabile sorella hai udito lactiua uita: & cossiderato la contéplatiua. Hora te priego che con Maria Ma gdaléa elegi la meglior parte: cioc la uita cotéplatiua. Eglie bo na la uia actiua: ma molto e meglior la conteplatiua. Chi aua tifa profecto:ne la actiua: meglio se adapta poi a la cotempla tiua. Q uello impertanto el quale affecta & desidera questa momentanea & temporal gloria: o uero la carnale concupisce tia: eglie alieno & excluso de la contemplatione. Tuoli & pren di exempio o sorella mia de Iacob de lactina & contemplatiua uita: elquale dummente adamaua Rachel: per la qual se di

nota

12112

nelit

ne che

N lept

micric

the contract

dd:dt

(Tipti

mmep

mate

10 000

11021

mdolg

Racko

lalcarn:

short a

malidi

relcor

undos

12: Con

Mane:

dean

madfi

taanir

mamil

amore

nota la uita contemplatiua: gli fu data & nascostamente messa in lecto Lya: la quale significa la vita activa. Lactiva vita ne li trauagli & fariche di questo mondo serue dio: dummente che pasce li poueri: & alberga & ueste quelli: uisita consola & sepelisse: & administrando a li bisognosi le altre opere de la misericordia. Lya tamen e secunda & abundante in figlioli:p che certo molti sono actiui: & pochi contemplatiui: Ma Rachel: che interpretada peccora: o uero uedente principio ne la scriptura: perche li contemplatiui sono simplici & innocenti: come peccorelle & da ogni tumulto & strepito seculare alieni acioche acostandosi solamente a la divina contemplatioe: pos sino uedere quello che disse: Io sono principio: el quale etiam parlo a uoi. Rachel dicesse hauer doi selecti figlioli: perche so no doi generation de contemplatiui. Alcuni uiueno in comu ne ne li monasterii & congregatione: & altri certamente sono solitarii: & da humana conversation e colloquio separati. Ma eglie piu perfecta la contemplatiua uita che lactiua. Si come laquila stabilisse & ferma liochii nel razo del sole & da quello non li diflecte & rimoue: saluo quando la uole reficere e pasce re il corpo suo de cibi. Cossi etiam li sancti alcuna uolta rimo uendose a tempo da la contemplatione: se danno a la uita acti ua: Considerando intanto quelle cose sublime a loro esser necessarie: che tamé queste humillime & mundane a la nostra in digentia & imbecillita: esser piu che necessarie. Vnde ne la can tica el sposo cioe Christo confortando la sposa sua cioe la sancta anima dedita a la contemplatione dice. Leuate suso cami na amica mia: columba formosa mia & uieni: Come se piu a pertamente el dicesse: Leuate suso &camina o anima mia per amore dilectione e fede: Columba mia per innocentia & sim-Ixxviii.

o chea

catera a ueda

tla cor

Icere &

Ancho:

& flam

wira: I

ma Ni Igliebo

hiavi

plicitade. Formosa mia: per uirtu e castitade. Leuate suso dile cta dice el signor a lanima da quel dolcissimo tuo riposo lecto & stado:cioe da la quiete de la contéplatione:ne la quale a me solo o sposa mia desideri piacere: ne li psalmi:hymni:oratione: & cătici spirituali: Spazate adunq e uieni: cioe opera lacti ua uita: prouedendo a le necessita & utilita de li proximi: acio che quelli etiam per officio de predicatione: & per exempio di bone opere prouochi & faci tuo imitatori e seguaci : & finalmente conduchi & meni a salute de le anime loro. La uisione de li animali in Ezechiel propheta: liquali andauano & non ritornauano: significa & dinotasse per quelle la perseuerantia de de lactiua uita. Et anchora per li animali che andauano & ritornauano: se comprende la mensura & ordine ne la contemplatiua uita: in la quale caudauno che pone intenta & fixa cogitatione: essendo reuerberato: & abbatudo da infermita & co ditione humana: immediate le stende: & renouata da capo la actiua & sortileza de la mente: a quelle cose doue el descese: da nouo ritorna & ascende. Laqual cosa ne lactiua uita non puol intrauegnire. Da la quale se alcuno auegna per pocho spacio di tempo che susse : descendesse immediate eglie necessario se inuolupi & imbrati da uicii. Spesse uolte sorella mia la mente humana da terra se lieua al cielo per contemplatione: & a grauata poi da la infermita de la carne: dal cielo a la terra desscende. El signore per sua elementia e gratia molti sceulari uisi ta elleuando li cori loro insino a la alteza de la contemplatio? ne: & moti ctiam contemplatiui: per iusto & occulto suo iudi cio: lapsi caschati in queste mondane & transitorie cose: lassa & abandona. Si come lhomo sepulto nel monumento cessa da ogni terrena facenda: cossi lhomo contemplativo se riposa: & alienasse da ogni opera & mundano misterio. Et si come liho

men

platu

quell

taact

ler sep

la lecu

mente

r able

actual

mar &

bloro.

perare

1002 LEC

100 &

dipled

bodela

E30 3 6

to from:

in dilo

in pa

zhole

larelan

Roacup

भारतुराः।

Rope d

Toe du

delaco

gilitad

Iterna

13000

meni che da la actiua uita partendosi:ascendeno a la contemplatiua: nel riposo de quella s'ono sepulti: Cossi intrauien a quelli che se parteno da la mundana & seculare. Peroche la ui ta actiua a ssume & riceue quelli in se. Come se fusseno da es ser sepulti. Et impertanto si come la uita actiua e sepulchro de la seculare uita. Cossi la contemplatiua e monumento certamente de lactiua. Li sancti & perfecti homeni: si come alcune uolte enseno dal secreto de la contemplatione uenendo a la actiua uita. Cossi poi da la actiua ritornano a la pristina man sione & secreto de la intima contemplatione: acioche dentro da loro laudino dio: doue hanno riceuuto che essendo di fuori operare possono a la gloria sua. Si come el signore uole che al cuna uolta li contemplatiui ensino a la actiua uita: acioche zo uino & dia utilità a le anime daltrui: Cossi etiam alcune uolte el uole che niuno inquieti & molesti: ma si ripossano nel secre to de la suauissima contemplatione. La qual cosa chiaramente ne la cătica el sposo Iesu Christo linsinua &manifesta. Quă do sconzurando le figliole de Hierusalem che non suegino la sua dilecta sposatel dice. O uoi figliole de Hierusalem ue scó zuro per le capre & cerui de li campi che non susitate & sueglia te la dilecta insino che a lei piaqui: cioe uole inferire: no desme siate lanima dedita a la diuina meditatione e contemplatione: & occupata in oratione & diuine lectione: & non uogliate ue prego: dice el begnignissimo sposo: in getarla facedo exercitis & ope de cose mométance & exteriore: du mête che lei uoglia: cioe dummente e compito el dolce e suaue tempo & interualo de la comtemplatione: & admonendo etiam la ibecillita e fragilita del corpo: uorra per lei medema susitarsi dal sonno de la iterna quiete &intima dolceza: Ma in questa perho mortal uita o cordialissima sorella niuno pol persectamente cotempla-

non it

olio

min

ma co tadii

capola

n puo Space

IDO

C: S!

radel

27 [1]

12:10

olud

168

Mada

Ma:S

liho

re dio. Vnde el beato euangeligista Ioanne in Iapochalypsi di ce. Fu facto silentio in cielo per spacio di meza hora. Per el cie lo certamente se intende lanima del iusto: Come per il prophe ta signore il dimostra dicendo. El cielo a me e sedia. Q uando adunq la mente tua in se se recoglie in contemplatione se sa si lentio in cielo: cioe ne lanima. Perche el strepito: & tumulto de le cose terrene & operatione immediate da luoco & cessa ne la mente & cogitatione. Ma perche in questo mondo la contemplatiua uita: non puole esser persecta: non si dicto essere facto una hora del filentio integra in cielo: ma quasi meza hora. Chi perfectamente uvole tenir vita contemplativa: debbe da ogni opera terrena cessare. Vnde in ne la cantica la sposa de se mede ma dice. Idormo & el core mio uigila. Come se piu apertamé te la mête sancta plado dicesse. Dumete chio dormo & cesso da li exteriori & mundani tumulti: ne la intrinsecha & intima cogitation: examino e penso le cose divine: celeste: &spiritual: Ancora Larcha di Noe. laquale fu de duo principale partisso ne: Significa li actiui & comtemplatiui? Li actiui stano sotto &li comtemplatiui de sopra: laqual archa etia fi dicta tricame rata cioe di tre camere: & dinocasse tre ordeni ne la sancta chie sia. Come e lordine de li maridati continenti & uerzeni. De questa comtemplatiua uita dice el signore in nel euagelio. Se uoli esser perfecto uédi quello che hai e possiedi &il precio da lo a poueri: &harai thesauro incielo: &uieni poi & me seguita De maria magdalena disse maria ha electa la optima parte: laquale mai non li sara tolta. La uita contemplatiua non etol ta i questo seculo ni etiam nel fururo lactiva eglie tolta dal ho monel futuro seculo: lactiua i questo mondo ha fine ma non la contemplatiua perche sempre la perseuera. Lactiua uita di co: in questo seculo finisse e mancha: ma la contemplatiua qui in questo mondo la comincia & poi in cielo se perfice & augu

more

icda]

more

hoca to N

E43

mello

1110

mode

20173

ME COE

tafto

an hau

arlin.

1 potra

BOTTE

1

lalm

rato (a

plicher

mola

alicaiE

dicarc

Rifer

fallo

ligne

meta. Honesta uerzene te amonisco che per amor de dio pa ruipedi & desprecii el presente seculo: & pamor etia del tuosi gnore creatore: espoxo sospendite & noglite alienare totalmé te da le cure & solicitudine del seculo: Studiate de servire al signore senza alcuno mondano impedimeto. Niuna cura secular o carissima la mia sorella te subtrazi & separi dal timore de dio Niuna sollicitudine: te dico de cose temporale: te remuo ua da la tua dretta intentione che hai in dio: Buttada te tutto quello che puol impedire el tuo buono proponimento. Con tutto lanimo & forze tue odia & damna quello che ama el mondo. Sii al mundo morta & el mundo a te. Come gia morta seperate da la more de la presente usta: si come morta non concupiscer e bramar la gloria mundana. Sorella mia in christo molto amabile come se nel monumento fosti sepulta: non hauer studio ne sollicitudine del seculo: Come defuncta nel sepulchro priuate da ogni facenda& terrena cura. Sorella carissima stima poco uinendo quello che dopoi la morte non il potrai hauere. Se questo farai non e dubio che dopoi la tua morte harai uita eterna . Amé. De la curiositade Ser. liii.

Orella carissima te conforto & amonisco che de zor sono i zorno te studii de psicere i bone & sancte o peratioe: no risguardado & ponedo mete ali mali che li altri fano: ma pesa & cosidera li beni che dei sar: Vnde un certo sapietissimo ho disse: Ne le supsue cose: no uoler multi plicheuelmete scrutare: No e aduqua te sorella a necessario co gnoscer glle cose: lequal da li humani setimeti sono remote alieni e glie molto degna cosa che le mete humae cessino de su dicare: Imperoche no puleno psectamete cognoscere li alieni & iscrutabili cori: perche el sudicio nostro: eglie molt e siade falso: & sudicamo le cose scerte: dumente che uegna el nostro signore: il gle illuminera le cose nascoste: tenebrose & secre-

lto de

a.Ch

med

treame t cells

man

Witte.

2710

) (OUI

TICALL

hach. De

lio. Se

राठ ते

equita

parit;

necol

1alho

itad

te: & manisestera li consegli de li cori : eglie condecente & degna cosa che quelli se abstegna dal peccare: ilquale uuole li altrui uicii riprendere. Li homeni stulti dummente che uuoleno corregere li alieni errori e uicii: mostrano li suoi. Lhomo eglie tanto pegro e negligente a cognoscer li suoi peccati: liquali co amaritudine doueria piangere: Q uanto longamente: & con curiositade cercha de inuestigare li altrui. Ma quando lhomo ritorna in se medemo: & bene examina & considera la sua con ditione & miseria: & che glie procliuo & facile al peccare: non cerchi de riprendere in altrui: quello in che in se medemo uede da lui amaramente douerse piangere. Quello che si medemo bene considera immediate truoua in se molti errori & dessecti da piangere. Vnde el beato Gregorio dice. Noi dobbiamo tã to mancho li alieni cori reprendere: Quanto sapiamo certissimamente il squardo nostro no poter illustrare le tenebre de laltrui cogitatione. Et il beato Isidoro. Piu facilmente repren diamo li uicii de chadauno homo: cha consideriamo le uirtu de loro: & qual bene alcuno habia facto non desideriamo cognoscere: ma che male lhabia facto intentamente pensemo. Adunq, sorella mia in Christo dilecta: te amonischo che mol to piu riprendi li tuoi uicii che li alieni. Guarda imprima li toi proprii che li alienidelicti. Sii solicita de la tua correctione: & atenta & uigilante a la tua salute: cauta & preuista uoglisempre essere de la tua emendatione: & quello che a te & al preposito tuo non apartiene: non lo cercharesorella mia. Non uo lere mai desiderare de intendere quello che li homeni & persone fra se stesse parlano. Schiua la curiosita: lassando le cure de laltrui uita. Niuna curiosita inganni lanimo tuo o sposa de misser Iesu Christo: acioche dimentigandote li ruoi costumi:non cerchi solicitamente li altrui. Con tanta cura corregi

Icuo

ider

Guar

blon

ntend

wilto

21 p.11

white o

ria.In

secol

40013

Milac

Alo: S

Mexall

a reper

lascle

doo f

TOTE

2010

li tuoi uicii: Con quanto studio tu reprendi li alieni. Niuno de siderio sia in te de intender & sapere le cose latente & secrete: Guardate de nó cercar qlle cose che nó te licito de sape. Quel lo sorella mia che ne la scriptura sancta legendo non poi cossi intender: reputa questo a la tua infirmita & ignorantia & non li meter tropo curiosita in uoler tal passo intendere: ma pensa questo esser cosa secreta: & pasalo magnificando idio. No cer car piu oltra de quello che glie scripto: non inuestigare piu de quello che le diuine lettere el dimostrano. Intender mai deside ri quello che saper a te non conuiene. Sorella uenerabile sappi per certo che la curiosita: eglie periculosa prosumptioe. La cu riosita e damnosa pericia & sauieza: prouoca li homeni a la he resia. In fabule sacrilegie precipita & obsusca la mente. Ne le cause obscure fa li homéi molto temerarii & audaci: & ne le co se basse: & infime fa li procliui & precipiti. Sorella amantissima con ogni solicitudine & studio emenda la tua uita: acioche dopoi q'îta presente: meriti de puenire a li eterni gaudii. A mé.

De la uigilantia. Sermone. ly.

pleno legla ralio

8 001

DOMO DE COO

C. Dirt

10 Did

defici

BOTTE

Coni

ebite a

e unte

he mi

03/100

one: &

li (cm

softu-

Arissima sorella alscolta el signore nostro Iesu Chri
c stocche ne lo cuangelio dice. Vigilate o tutti uoi mei
discipuli & immitatori: perche non sapette quando
uerra el signore: & achora. A tutti idico uigilate. Et pietro apo
stolo: Siati prudenti & uigilate ne le oratioe. Quado li home
ni existimano che sia pace & securita: alhora sopra quelli uerra repentino interito. Et Salamon dice. Sono homeni iusti &
sapieti: & le ope loro ne la mano de dio: & nietedimeno: lho no
sa se le degno damore o de odio: & questo perche nel suturo iu
dicio se riseruano le cose icerte. Sorella in Christo dilecta el signore pho ha celato a noi el tepo del suo aduenimeto: acioche
noi p la longa expectatioe icerti crediamo sempre che uerra el

IXXXI.

iudice uero peroche quando el sia peruegnire non lo sapiamo El beato Gregorio dice. La letitia & gaudio de la presete uita: in tal modo da noi se debe asumer &pilgiar che mai la maritu dine del judicio sequente & suturo se parti da la memoria no stra. Molte siade el diauolo in ducelhomo apeccare & qua do el uede quello de la ruma e cadimento esser melinconico & afflicto: iganalo da capo metendoli securita. Impertanto. So rella mia dilecta in christo eglie sempre necessario: che quando faciamo qualche be reduchiamo a memoria li mali che ha biamo facti: acioche cognoscendo cautaméte la colpanostra: ma incanti & uanamente de la bona opera se alegriamo & po el saluatore ha uoluto che lhora ultima anoi sia icognita: acio che stiamo sempre suspecti & spauroli: & dumméte non pos siamo ueder queila beata uita ogni zorno se studiamo de peruegnir a quella: El iusto dice isidero: non se cosidi ne la sua iu stitia: ne el peccator in nulla se desperi della misericordia de dio: ma había in nel core suo speranza tamen có paura. Cossi & in tal modo speri la misericordia de dio che temi sempre la sua justicia: Benche la conversation de sancti sia laudabile: ta men eglie incerto ali homeni aqual fine debino esser destinati & pero lhuomo mai non debe star senza paura: perche lasatis fatoria pena eglie solamente compensada dal divino & nó hu mano iudicio. Vnde cesaro dice: quanto deli preteriti peccati siamo securi cioe che ne sia perdonati: tato poi mazormete do biamo esser cauti: & solliciti de li futuri: & no cometer quelli: Venerabile sorella firmissimamente tieni che se lhomo e uera mente prudéti e sauio: in tutta la sua uita sempre meditae pensa de la morte & pero sorella mia in christo amabile. Se in ogni hora ad dio uigilarai: certo sarai reputata e tenuta sauia. Se ognizorno lamete tua al signore leuerai reducedori a me

mont glied

homo

prelip

113:8

hora io

ado h

Die not

ome d

pleue

MAGO

Hodi

Vino (10

MIT IC

banila

mico

Magge

Vadio

kdar co

idspol

Chiero

loome

halalut

de star

dele fa

delact

ono n

moria el zorno ultimo de la obscura & in euitabel morte:non glie dubio serai beata: secundo quello dicto de quel prudente homo. Beato quel homo elqual sempre sta con paura. Per que sta casone impertanto honesta uerzene te amonischo che sempre si pauida & sempre timorosa & suspecta. Vogli esser solli cita: & contra le tentatione del diavolo sempre prudente: & a stuta icognoscer e discernere qlla. Sempre uigila: &cotralo an ticho hoste: & mortale nostro inimico ifatigabelmete pugna. Die nocte con ogni uigilantia oraal signore: & cotra le aduerse insidie & argumenti del diauolo: uirilméte combatti. Dum mente che uiui sii prouisa & circonspecta: & contra le innume rabile uersucie de lo inímico co ogni studio & sollicitudine re fisti. Ascolta eria honesta uerzene quello che Iesu Christo tuo sposo dice ne lo euangelio. Beato e quel seruo: elqual uenendo el suo signore ti oueralo uigilante. Se adung sorella mia al si gnore ielu Christo e sposo tuo con tutta la mente uigilarai: fra li beati sarai computa da ne la eterna beatitudine & felicitade. Sarai certamente beata se liochi de la mente tua con ogni denotione al uero lume che dio leuerai. Veramente sarai beata se a dio con ogni instantia uigilerai: perche egli ha promesso de dar corona a li uigilanti. Vnde ne la cantica dicesi de li ochi del sposo. Li ochi soi sono coe colube sopra li riuoli de le acq poste: leqle sono lauate co il lacte: & stanno appresso li fiumi &Aueti plenissimi. Li ochi del sposo sono li homeni sancti: liq li come columbe in simplicitade uiueno mostrando la uia de la salute a li altri: con soi predication & exempi: liquali dicesi che stano sopra li riuoli de le acque: pche sempre ne la refectio de le sancte & sacre scripture couersano: & sono etia bagnati de lacte: iperoche nel baptesmo p gratia de dio da soi peccati sono mondati & purificati. Ma qual o sorella mia i Christo iv LXXXII.

iicoši 10. So

dela

edipo

2:270 100 pa

deper

Con

mpre la

eltina

e lafari

L no bu

pecal netedo

quelle

e Weth

ditae

Sen

(3111)

iami

terpretatione possiamo fare: & mediante quella el misticho & secreto sentimento intendere: per li fluenti & fiumi: appresso li quali sentano: saluo per quelli comprendere li profundi & se creti dicti de la sacra scriptura: de ligli noi se refectiamo. Du, mente che hauriamo & rraziamo quelli legendo: o ucro alden do? La casone per la gle le columbe soleno sentare & ripossar se appresso li influenti: eglie questa che possino meglio uedere ne lacqua chiara le umbre de li uceli nel aere uolanti: ne laqual acqua buttandose scampino le onge di tal ucelli rapaci. Cossi li sancti homeni mediate la sacra scriptura cognoscono: & facil mente le fraude: inganni: & astucie de li demonii comprendedo? & per tal consideratione: come per umbra da luntano ue deno & cognoscono lo inimico: & fugeno li soi ingani & dece ptioe. Cossi & tu sorella honestissima nele meditatioe dele san Cte scripture si uigilante & assidua: perche in quelle facilmen te potrai intender & cognoscer: con che modo e uia scampare debi e possi le multiplice isidie deli rapacissimi inimici nostri. Honesta uerzene iterum e da nouo te amonischo che in tutto & per tutto te dii & cometti a li cosegli de la sancta scriptura: cioe non faci nulla se non in quanto sia a la salute tua: & da te lecto & trouato in essa sacra scriptura. Vnde certaméte troue rai a che modo fugir debi le fraude de li demonii. Anchora so rella mia te amonisco che per la paura de li rapaci ucelli demo nii: senti appresso li flueti fiumi de la sacra scriptura acioche tu essedo iprouista che dio te guardi a li inimici toi tato di te bra manti:non douenti essca & preda. Pregote che sopra li riuoli de la sancta scriptura continuamente uigili acioche con sumo studio schiui le deceptione & inganni de linimici: haime sorel la mia imperoche noi insipienti non cognosciamo & intendia mo che in nel conspecto del signore le cogitatione nostre aua> tiche

nch

unde

Ari. I

consp

Si cen

131110

(T2:0

(10072

BUDON

to pro

madu

La:aci

peque

Emeo

demen

MARC.

mog

aquel tobate

Vame

melle

Dinem

Infli

pélane

DENTITO

Mon

chele

18.41

gitta

ti che le prociedano alacto & facto sono aperte & manifeste? unde dice el psalmista. Dio eglie scrutator de le rene: & cori no stri. Imptato sorella amatissima pesamonoi star sempre i nel conspecto de dio: & cognosciamo che semo de terra uilissima & cenere. Ecco il dio & signor nostro terribile retribuente acadauno secundo leope sue: eglicin pximo e da presso & no tar dera: esto uerra: & fara noi salui. Vigilemo adunq; co ogni per seucrantia e deuocione: acioche lui uenedo & pulsando la por ta:non se truoui dormienti: ma in nela sua laude amore & san cto proposito e seruicio sempre uigilanti: Corriamo o sorella mia dummente chel se uede: & habíamo la luce per guida nostra:acioche le obscure tenebre non se offuscha & comprehendi. Cosi certamente dice la sapientia de dio ne li prouerbii Bea to equello che me ascolta: & uigila ogni zorno a le porte mie: & me obserua & tieni amente con studio & diligentia. Q uelli che me trouera hara trouato uita & obtegnira la salute dal si gnore. Verzene de christo immaculata pero teamonisco che con ognistudio uigili a dio aciochenel zorno de la tua necessi ta quello possi hauere propitio. Niuno adug fortuito caso ho nesta uerzene te troui imparata. Niuno cadimento sia: el quale la meditatione tua non lo preucona: preponi auanti li ochi toi esser nulla cosa: che no possi intrauegnire. Pensa & sempre comemora le future miserie. Nele psperita cogita a che modo faresti se fosti in aduersita preparandote apatientia. Sempre pésa ne la mente tua le cose che potriano aducnire acioche pre uenuta no te intrauegna alcuno cotrario. Apartien certaméte a lhomo sapiente anteucder lo sopraeminente periculo: pero che le cose premediate: maco ce melestano intrauegnedo quel le. Li mali expectari se tolerano piu facilmente &il dardo & sa gitta cheda longa e ucduta piu melgio se schiua & macho per .IXXXIII.

10 8

dol

l&fe

alde

poliz

uedae

picali

2000

deleta

kim

100h

In cult

riprus

: Si das

ए पार्व

thora!

dom

jother

lice ba

TIDO

(um)

reford

tendi

cauá

cuote & serisse che se susse improvissamente gitata. Li casi impetuoli che soprauengono la meditation li frange! & anichila le future molestie la precogitation: suportando fortemente el mal & sagura inopinata & icossiderata. Molto graue certamé te & molestissime a noi sono quelle cose: le quale non premedi remo. Accerbe sono quelle cose ne le quale improuisti incorre mo: perochegraua mente ne feriscono. Lo subito & repentino male che e preuisto: inmediate se frange ma quello che non e a tiueduto grauemete ce afflige: La subita comotio e tempesta del mar suscita & moneterrore: lo inimico & hoste improuisto: malamente perturba: peroche tutte le cose repétine che ce i trauengano & occoreno sono graue & molellissime. Imperta to sorella mia in christo dilectissima: confortote che al ben& al mal prepari il tuo core. Nel tempo florido & de prosperita: arecordate de la aduersita & cosi uogli far de conuerso: Si co il senso uigilante acioche non te imbrati de uane cogitation: Ama la scientia de le scripture: che non e dubio sarano a te in odio li uicii de la carne. Sorella carissima se con tutto il core tuo a dio uigilarai: & a quello in tutta la tua uita co ogni deuo tione seruirai senza niuna dubitacione co quello ne la corte & patria celestial regnerai. Amen.

chil

plici

buto La fa

tech

theco

tonyo

10 80

picen

inchit

(1)

unera

ma. Se

101

Quell

ज्याती:

didia

direct

Dioce

cmap

madu

lumba

fa.L

ema

nfe:

mila

Rong

mese

aa h

De la prudentia. Sermone. Ivi.

Oorella carissima: ascolta el signore iesu christo: che sin ne lo euangelio dice: Siate prudenti: come sono li serpenti: & simplici come sono le columbe. Et salamon dice. La simplicita de iusti: drecera in uia di salute quelli: & la supplantatione & inganno de li peruersi guastera essi: la uia simplice: uia del signore. Terrore & paura a quelli che operano il male. La iusticia del homo simplice: drezera la uia sua & nel la pietade sua caschera. Lo ipio inocente crede a ogni parola ma

chi ingana iustine la mala uia aliterito suo caschera & li simplici possederano li beni suoi li homeni sanguinolenti hano ha buto in hodio lhomo simplice: & susti cerchano la salute sua. La sancta iusticia a se sola zoua: & quanto la edifica la chiesia de chasto per merito deuita tanto quella destruze : se a quelli che confundeno: la uerita non resiste. Et il beato barbato Hie ronymo dice: Neli serui & ancille de dio no he da cerchare cul to & ornamento de corpo ma simplicita demente Nelo simplicene il rustico po seexistimi esser sancto: perche demostra sanctita ne la sua lingua: ma solamente ne la pura & simplice cosientia. De duo cose spersecte molto he melgio hauer & pos fieder la rusticita sancta cha eloquentia peccatrice: Le piu da uenerar la sancta rusticita: cha la garulante & uerbosa loquacita. Sorella i christo dilecta se apresso dio la nostra i tétioche dreta: la nostra operation nel suo iudicio non sera tenebrosa. Quelli liquali per iustitia non sono castif & non sano contignirsi: p niete poteno p siplicita esser inoceti. La cogregatio& chiefia de li facti electi comiza corimor & paura leuie de la re Atitudine & simplicita sua: ma con charita poi quelle cosuma Dio certamente no solu he inspector: & guardiano de le paro le: ma etia del core: & ama quelli che in simplicita de mente ser uealui. Vnde el spoxo ne la cantica parla edice. Vna he la co lumba mia: perfecta mia: & sola electa da la genitrice madre sua. La madre nostra he la regeneratrice gracia d dio: dala qua le una columba eglie electa: per quelli soletti arcogle & tuole in se: liquali rimangono in simplicita: & non sono divisi da la unita. Certamente moltifideli: dummente intendeno in Chri sto nostro signore: &per lo cui desiderio luno con lastro insie me se nutriscono. Dummente se coniungeno in charita frater na hauedo un cuore & una anima: de molti menbri doueteo INNNIE.

nteel

tamé

conedi

DEODE

lones

mbega

e chea

mpora

bendia

Ipena:

20100

Oant

to il con

ni dan

comi

Ro:th

lono l

n dict

lasup

pia lia

Tanol

incha

lama

un solido corpo. Tutti adunq, che in simplicita & unita uiue no: sono & fansi una columba. Non guardare che la simplicita sia dal mondo uituperata: peroche quelle cose che appresso l'i homeni sono pocho existimade: & tenude in cotempto e de sprecio appresso dio sono in grande & maxima gloria. Imper tanto uenerabile forella preghiamo lomnipotente idio che dal cielo ce mandi el spirito sancto: el quale ne faci hauere la simplicita de la columba: & la prudentia del serpente: acioche ne la simplicita siamo simplici: & ne le bone opere prudeti. El ser pente: certo eglie astuto animal: elquale ha questa natura: come se legie del aspido: che uedendo uenire lo incantatore: ime diate aproxima & tien una orechia opprella & frachada a la ter ra: & lastra con la coda stroppa: acioche non alda la uoce delo incantante. Vnde il propheta dice de quelli: liquali sono crude li & prudenti nel male. El furore sono a quelli secundo la simi litudine del serpente: & come del aspido sordo: & obturate le sue orechie: acioche non ascolti la uoce de li incantati: & del ue nesico: cioe mago: che incanta sapientemete. Immitar uogli & tu sorella amabile in questa parte lo serpéte: cioe che obturi & stroppi le orechie tue: che non ascoltino le ociose murmurato rie & uane parole. Verzene honesta prega el signore che loglio del peccatore non ingrassi el capo tuo. Loglio del peccatore: e glie la laude delo adulatore. Lo serpente obtura la sua orechia non aldire lo incantatore: & tu simelmete chiudi & stroppa la orechia: acioche non ascolti lo detrahente. Eglie prudente lo aspido stropandosi la orechia per non morire: aldendo laparo la inducente ala morte: &tu adunq; sii prudente: acioche le pa role uane & pessime non intrino per le tue orechie a lanima tua &mori. Impertanto sposa de Christo: ne la prudentia del serpente senza la simplicita de la coluba: ne la simplicita dela co-

lun

col

an

afar

mac

lequa

1200

noden

condi

The

la ua

balla

1013

Oti.

emer

word

Durat

laca

plan

tore na

druo

kitan

gn &

ncuel

R pa

mico

lauin

lumba: senza la prudentia del serpente debe esser in te laquale columbina simplicita: la astucia del serpente temperi: & soliciti per schiuar el male: & la prudentia del serpente se temperi a far il benep la simplicita de la colba. Sorella mia amantissi ma christo: la colubia etia ha sette uirtu: Come legiamo i se: lequale tu per la gratia del spirito sancto potrai in te hauere. la columba spesse sia de siede sopra li riuoli de le a que: acioche uedendo el sparauiero uenire se butti & mergane le onde: &p questo modo scapoli: Nel tritico & formento elege sempre li migliori grani: Molte fiade pasce li alieni puli:non percuote con il beccho: Non he in lei fiel. Nidi fica ne li busi de li muri & ha el gemito per il suo canto. Prega adunquel signore honesta uerzene cosumo studio: che cocieder uolgia a te qste uirtu de columbine: cioe che sopra li riuoli dela sacra scriptura siedi: acioche ple amonitio di allescapi lo icorso del diauolo. Ne la sacra scripturae e lege el milgiore sciétie de lequale te possi resi cere: Nutrisi alcui pulli cioe hoeni p el passato da dio alieni: co le tue parole: exortation: & exépi conucrtili adio: Có el becco no pcoter el proxio tuo: cioe no li far: ne dichi de lui male mur murando. Non hauer fiele: cioe in te no sia iracundia. Ne li bu si & cauerne de li muri e de pietre fa il tuo nido: cioe poni tut ta la tua speranza ne le ferrite & passion del tuo sposo & salua tore iusu christo. Assumer uogli etiam el gemito &pianto per el tuo canto: cioe si come li homeni mudani se a legrano: & de lectanse ne le cantillene secularesche & lasciue: cossi & tu te ale gri & iubili nel pianto &tristitia spirituale. Impertanto sorella uenerabile: come di sopra te ho dicto: el fa a te mistiere intede re parimente: & schiuare co ogni solicitudine le insidie del inimico. Te fa dibisogno esser cossi simplice per la innocentia de la uira : che tamen si cauta: circunspecta: & prudente con essa

rello

bede

Impa

lasio

ochen

a.Elfa

172:00

or: in

aalam

ace dela

no ciux

lalim

curack

addu

uogh!

muran

relogio

catorcit

orectua

oppala

dencelo

helepa

macua

tel far

claco

purita & simplicira. Lhomo simplice che non e mixto de prudentia: he columba seducta non hauete il core: secundo che di ce il propheta: ma pero si dicta columba: per esser simplice: & non hauente il core: perche non ha prudentia. Da nuouo sore la carissima te amonisco che nel core tuo a christo tuo sposo prepari degno habitaculo: acioche lui uenendo con il padre & spirito sancto: se degni apresso di te a se sare mansione nel do micilio del tuo pecto. A men.

ihe

cup!

ndati

HORE

mach

paorall la al cu

quale

piha !

2 (10)

hito:

THE CAL

ã carma

la.Con

bolico

libelio

MIN

de uoce

amax

ranali

08 m

Man

amon

marin

mon!:

ma p

daldi

temu

lelis

Come se de schiuare le done laiche e mundane. Ser. Ivii.

Orella carissima scampa e fuzi la copagnia de le don ne seculare. Le femine mundane: le quale con te non hano una profession: non per meter uegnino a la tua focieta: pche le te predicherão quello che le amano. Impertan to tu debi schiuar la compagnia de le done seculare: perche a mando el feculo: parlano de cose transitorie emudanes Ama no le cose terrene: & po te le anuntiano. Concupiscono le cose transitorie: & pero ne le tue orechie exponeno quelle cossi certa mente he scripto. Ciaschaduno lauda quello che lui ama: & p ho la femina mundana lauda il seculo perche quello lei ama. Certaméte se gîta tale amasse le cose celestiale: laudaria quel le. Senza dubio se la masse le cose divine comendaria & predicarebe quelle. Se in lei fusse desiderio & concupiscentia de le co se eterne: certamente a seguitarle te persuaderia. Impertanto sorella mia reconforto: & amonisco che da te scazi la compaguia de femine seculare perche inuerita non, he cosa che piu dis sipa &rompe li boni costumi: quato li parlari &colloquii mu dani & uani. Q ual similitudine tieni la molge del homo con la sposa de christoso uero che aparcien la dona maritata co la uerzene uotata &offerta a dio? A che fi sta isieme la femia del mudo co la sposa de christo sche fa la dona mudana con la sa ctimonial o uero: a che pposito stano in colloquio la semina

che ama il mondo: con quella che gia quello con tutte le sue co cupiscetie ha abadonato? Qual causa pmette che la semia ma ridata stia con la femina a dio dedicata? Q ual etiam couersation diglla che ama lhomo có quella che ama christo. La femi na che no hatiene el tuo pposito: pche pmetti uegna in tua co pagnia la dona seculare la qual no ha el tuo habito: pehe uié la al tuo consortio; la femina mudana che parte ha lei co te: la quale isieme no porta el jugo de Christo: la femina lagle: co te no ha submesso el collo al jugo suaue de Christo: pche uienla al tuo collogo? He le differentia de habito: & differentia de af fecto: & si come e dissimile per uestiméti: cossi de aso. La semi na secular he istruméto & organo de sathanas. Questa tal fe mia cata a te:acioche te coforti & iducha a seguitar le illecebre & carnalita del seculo dimostradote le semite & uie del diauo lo. Come habiamo lecto. La serena maritima he si facta dal so bolico i suso coe ua pulcherria &formosissima uerzene: ma da lóbilico isino a li piedi he coe uno ucello. La serena ha capo de uerzene: & le parte inferior coe ucello. Cata dolcemete: co gra de uoce: St fa quelle cosonate e cocorde co molta modulatioe: & maxie dolceza. Ma p le sue dolce cantilene: spesse uolte in gana li nauigati: & pducedo queli a piculo. Spesse siade li nau ti & marinari nauiganti el mare ascoltano le dolce uoce & sua ui canti dele serene:p le qual melodie sono inganati: &pducti a mortal piculo. Si come la serena p li soi dolci canti ingana li marinari: cossi la femina secular mediante li soi inganatrici ser moni: ingana li serui & serue de christo: & si come etiam la se rena per le sue cantilene: suo le li nauigati el mare: tuorli de uia dal dretto camino &pdurli a naufragio & perditione. Cossi la femina seculare per le luxegheuole parole & seductorie: suo le li seruienti a dio retrahere: & tirare dal sancto proposito: & XXXVI

ford

adre &

md in

t.lvi

ledon

te non

alanu

portu

erchea

Am

le me

Hicera

a:dp

1 2014

ria que

pred

rtanto

piudl

211 67/2

0 000

acola

iadd

11/12

condurli in piculo e naufragio dele anime loro. Adunq; sorella mia dilecta in christo sugi il canto dele serene: acioche tu de lectandote de udire li piaceri & delectation terrene: non te uol ti & declini dal dretto tuo incominciato camino. Che cosa e le parole dele femine mundane: se nó ne canto de serene! Fugi im pertato el canto sereneo: & obtura & stroppa le tue orechie da la lingua de glla dona che male te psuade e conforta. In tal mo do declina & scampa da le parole de la femina seculare: come sibili & cridi del serpente. Guardate che si come el serpente in ganno la dona extrahendola dal paradifo: Cossi te seducha la uenenosa lingua de la femina: che nel monasterio conforta el male. Mettimente che la femina uana & garrula: non infunda & spada ne le tue orechie el ueneno mortale & pestisero. Guar da che la morte non intri per le fenestre tue: cioe p liochi & ore chie ne lanima tua. Sorella uenerabile quado uederai qualche femina dissimile & non conforme del tuo proposito: fortifica & munissi el core tuo: con el scudo de la sede: & cotra lei arma el fronte tuo signandote con el tropheo de la croce. Honesta sorella questo solo colloquio con la femina secularete conciedo: che con le sancte tue amonitione e conforti: tu la persuadi ad abandonar el mudo: & uignir al monasterio: In qsta soleta cosa te dono licétia de parlare con la femina múdana: che inse gnia quella de despreciar & paruipéder le cose terrene & amar le celeste: & anchora partirse dal seculo: & seruir a dio. Ancho ra he a te p me cocesso di parlare con gste tale: che p la tua allo cutione & plamento despreci le cose transitorie: & cocupischa le manéte & eterne. Sorella carissima: se cossi farai: come te ho dicto:no e dubio:te guarderai i qîto modo dal male: & i el fu turo dal signor i cielo corona imarcessibile reccuerai. Amen. Che la uergene non debia amare la compagnia deli home

cicla

1011

and ale

data

delit

bom(

mof

-11

moq

copia;

100 100

Vint

Rufa

change

dela

apl.

lafan

loco loco

lat

ni. Sermone, lyiii.

Orella mia in Christo carissima. Se co tato studio tu sur le femine. Quanto mazormente li homeni debbifuzire. Et se tanto sollicitamente tu schiui la societa de le done: quanto mazorméte quella de li homeni ? & se con tata cura declini le fabulatione de le femine: quanto piu fu zer dei quelle de li homeni? & se co tanta uigilantia: tu remoui & separi le tue orechie da le parole de le semene: or quanto piu dei tu quelle remouere da le seductorie: & ingannatrice parole de li homeni? Sorella mia in Christo dilecta amoniscote: che homo quantung sancto sia: con te tamen: non habia niuna in trinsicha societa: auegna che sia iusto con te pero non habia fa miliarita: benche el sia religioso: có te nó habia assiduita: & qua tungs el sia bono: niuna tamé de uederts habia frequétation & copia: & questo acioche p la familiar uistratio de luno & de lal tro non perischa la castita: & se anichili la honesta: & acioche p lo intenso & frequete ueder: la religiosita de luno e de laltro no se infamia: & luna e laltra psona no se des honesti. Cascha da la charita de dio alli che da la occasioe del peccare. Machase etia da la charita del pximo qlli che a mal fare da occasioc: pche a ueona el nó faci male có opa: nutrisse tamé la opinióe pessima & plaassiduita e frequétia presto pecca shomo. Spesse uolte la familiarita ha uinto quelli: liquali el uicio nó poteua supare alli. Spesse uolte la occasió ha facto & fa uegnire uolunta del peccare. Quelli che la uoluta &catiuo desiderio: no ha potuto supar: la assiduita poi li ha uiti & supati. El dissimile sexo i un loco isieme collocato: pocua lo istinto & natural de la carne: & etia nasce. Anchora la natural siama de la carne se accéde se la tocha ilicita cosa: lhomo & la femina sono diuersi p natura: ligli se i uno loco ambi doi sarano collocati: auegna che li non pecchino: tamé pluso tra luno & laltro: nutrisseno la mala fia Ixxxvii.

1910

tude

teuo

black

Dail

chied

talmo

: come

ducto la

aformad

infunda

o.Gu

in Nor

qualdx

forafia

clarma

Honela

CODGE

octfued

to folea

che inte

Sama

Ancho

113 20

upilda

neteho

vielfu

4 mca

home

ma. Q uale ecolui elquale ligando el foco nel sino suo: & non se brusis El soco e la stoppa isieme posta nutrisse la siama: cos si lhomo e la femina se sono insieme posti quantung, non saci no male: tamé per la assiduita nutriscono fra luno e lastro ma la fama & fano che de loro li altri murmura lhomo religioso & la femina sanctimoniale se imoderatamente: & senza auerté tia & rispecto alcuno insieme couersano: danno de se a li altri loco demurmurar. El sexo de lhó & femina: he diuerso: & per tato se insieme sono: imediate de lei nasce la occasione del peccare. Perche adunquinsieme sta el foco e la stoppa spehe da noi se colloca el serpente nel sino! &il soco nel uestimento! pche la femina la quale a dio a promesso castita: conuersa longamete co lhomo? La femina che p amor del signor ha despreciato el seculo: pche ama lei la intensa familiarita del homos pche pren de piacer de la presentia de li homeni: quella che con Christo desidera de intrare ne lo celestial thalamos perche la semina de uota e data a dio: cercha de udire le parole deceptorie de li homeni? pche quella la qle nel seculo no uosse hauere marito: poi uenuta al monasterio concupisce & brama le face deli homeni uedere: Sorella adunq; mia dilecta in Christo: se uoli dala for nicatione esser secura. Sii con la mente & corpo da la societa & compagnia de li homeni separata. Se perfectamete tu uoi per amor de Christo tegnir castitade: fa te lontana da la societa de lhomo. Tu appresso el serpente posta: tamen non sarai longo tempo secura. Sedendo appresso el foco: benche tu si de ferro: finalmente resoluerai. Cercha el pículo constituta: non staraí troppo longo tempo incotaminata o uer secura. A scolta imp tanto sorella mia in Christo amatissima parole de bono & op timo coseglio. El nome tuo li homeni non sapiano: ne uedino ne cognoscano la faza tua: béche el se itédi el noe tuo. Ascolta etia honesta uerzene il parlar de paulo apostolo. Ne sa dibiso

Sorel

C

Mucd

श्रीश्रह:

noeds

W (Juan

mile

dage

tide la

adequ

roda:

mede

mmo:

hoala

Eneltre

DITION (

MTO for

madı:

ontro

ic tua:

chura

amati

gno dice il trombeta del signore: hauer dentro e de suori bona testimoniaza: bona uita p noi: &bona sama tenendo pli altri. Sorella uenerabil se per amor de dio: in terra schiuerai la com pagnia de li homeni: p amor etiam de quel medemo signore i cielo harai la societa de li anzoli. Amen.

non.

a: col

n faci

To ma

ligiolo

auente

alialm

näpa

del pec

c da noi

Echela

1gamen

cciatod

che pro

deliho

11to: pol

homen

्टाहार ध

1 not bet

cietade

ailongo

de ferro:

n Staral

lea imp

o & op

uedino

(colta

dibilo

cielo harai la societa de li anzoli. Amen.

Coe la uerzene die fuzire la couersatione de zoueni. Ser.lixi
Arissima & disectissima la mia sorelia: & se al modo
c gia sopradicto sono da suzire li homeni sancti: acioche luna & lastra sanctita per la siduita & frequentia
del uedere non perischa: quanto mazormete li zoueni sono da
lassare: liquali seguita o le offuscate & tenebrose uie: & disecta
tione di questa presente caducha & temporal uita: & se co tan
ta diligentia e cura la frequetia de sancti homeni tu dei suzire:
or quanto mazormente te sa dibisogno scampare quella de zo
uentile concupissentie de questo seculo seguitari. A questo sin

tione di questa presente caducha & temporal uita: & se cotan ta diligentia e cura la frequétia de sancti homeni tu dei fuzire: or quanto mazormente te fa dibisogno scampare quella de zo ueni: le concupiscentie de questo seculo seguitatis A questo sin el diauolo comune nostro inimico oppone & mette auanti lio chi de la religiosa femina li zoueni: acioche laspero & formosi ta de quelli: liquali nel zorno hano ueduto: De nocte le uerzene pélado cotéplino: & acioche la recente: frescha: & noua uisi one: de lo risquardo corporale assiduamente habiti & uersi nel animo: Cosi intra p le porte de li ochi la sagitta de sathanas in sino a lanimo. Vnde el propheta dice: E le la morte i trata p le fenestre nele case nostre. La sagirra di diauolo no puol irrare ne lo intrinsecho de la mente nostra: se non per li sensi corporei & pero sorella mia in christo dilecta. Li homeni sono da esser amadi: ma in absentia. & da lutano: Dobia amar li homeni: no dentro ma de fuori: nel animo: ma no in casa. A mali ne la men te tua: ma da la longa. Li homeni in quanto sono opera & sactura de dio debeno esser amati: ma suor de casa: sono da esser amatilihoino pla ueusta: &corpal belleza: ma pehe sono opa

.lxxxymi.

del creator. Da nuouo ancora te a monisco uenerabilesorella che mai sola con solo parli. Niuno parli contti singularmente: ne tu con altri senza el testimonio de duo o uer tre persone Non debe la sposa de christo soleta con solo parlare se non co sua maistra: facendo penitentia de suo peccati. La sanctimoni al semina che con homo parlar desidera: stulticia regna ne la mente sua. Ascolta adunq; mia in christo disecta. Se persecta mente tegnir uuoli castita per amor de christo: partite da la so ga compagnia de shomo: Se persectamente in terra desprecia rai per christo la societa de si homeni: Senza dubitatone con esso regnerai in cielo: Amen. Come la uerzene de dio no debe coniunger con si mali homeni Sermone. Ix.

0110

maa

resch

pull

gid pi

verlo

31011

galica

l6cha

man

grale

10001

10001

to man

200

90,00

othic

mi

galad

daib

ores

aon

Orella carissima. Ascolta le parole de salamone. Figliolo mio: se li peccatori & pessimi homeni te lacte rano cioe luségerao: no cosétir a quelli: No amar lho mo iiusto: & non seguitar li soi andamenti. Dispartite dal ho me iiquo & harai pace. Lihomeni iusti sia no a te copagni & nel timore de dio: sia la tua gloriatione. Q ualuche ho cognoscerai: observate el timor de dio: quello a te se coiugi in amicitia. Coli mali & puersi homeni no te coiuger. El Beato abrosio di ce. La uita de li sancti homeni debe esser a tutti li altri norma & regula de bé uiuer. Chi certamente se acosta & adherisse al homo sancto p la sua sociera & copagnia pilgera uso de bono parlare: & exempio de bona opera & la mente sua se accendera de zorno in zorno ne lo amore de dio: Non e tropo da laudar quello che e buono con boni: ma ueraméte quello e da esser lau dato: elqual e buono fra li mali. Veramente quello homo e de ono de esser laudato: elble ne la societa de li catiui e bono. Si coe allo e degno da esser el culpado: al tra li boni: e catiuo cosie da esser saudati gle che he boni fra catiui. Parole de uita

sono le parole de li homeni che temeno dio: & sanita de lanima a coloro che amão & seguitão quelle: Si come el sol oriente schaza la obscurita & caligine: cosi la doctrina de sancti pro pulsa & caza da li sentimeti nostri le tenebre de uicii. Vnde da uid propheta dice con el sancto sarai sancto: & có el cativo e p uerso: peruertirai. Impertanto sorella mia i christo dilecta: se uaoli be uiuere declina e scampa la compagna de catiui. Schi ua li catiui guardate da li iniqui: fuzi li peruersi: despretia &ui lificha li negligenti & ignaui. Scampa le turbe de homeni maximamente di eta prona & procliua al uitio: Non te congioger a le persone lieue: & non hauer cosortio co li uani. Copagna te con li boni & brama el suo consorcio. Cercha la societa de li buoni: & a li sancti in seperabelmente acostate. Se sarai p imi tation copagna de la loro couersatio: no e dubio che serai etia de uirtude: chi camina & conuersa co sapienti: eglie sauio e chi co matti se ne ua: cglie tenuto e reputato matto. El simile cer tamente al simile se debe conjunger: eglie periculosa cosa uiuer con li mali homeni & molto pernicioso & detestabile ui uendo a copagnarse con quelli che sono di proua & catiua uo luntade. Molto eglie melgio hauer lodio de catiui cha el cosor tio. Si come molti beni ha inse la comuna uita de sancti: cossi per el contrario infiniti mali uengono e deriuano da la compa gnia di mali. Chi certamente tochera cosa immunda & sordi da ibratarasse & i sporcherasse. Aduq sorella uenerabile se le parole mie uolentieri ascolterai: &quelle in opa exegrai. Tra li electide dio sarai coputada e posta. Amé. Come la uerzene non debbereceuer doni o uero littere inocculto. Sermone. lxi.

Orella carissima ascolta quello che io tedico. Lancil
la de christo che nascostamente receue littere: o doni:
franze & rompe il suo ordine. Fa gran male & comet
lxxxix.

orella

ex lone

nonco

Timon

pane la

t dalah

espreca

ione con

ne de din

none. Ex

ni re lach

imar ho

ite dal ho

gniâne

ognole

micica.

proliod

norma

reriffe al

de bono

cendera

a laudar

Mer lau

moede

10.00

le uita

te errore e peccato: se da lihomeni receue littere o qualche altro dono: rompendo el suo ordine. Fa gran male colei: laquale per doni temporali: deuenta preuaricatrice del suo ordine. La sanctimonial femina: la quale con Christo desidera intrare a le nozze: non debbe dar fazoleti a li homeni: pecteni: ceture: o fazuoli. Quella laquale aspecta Christo con lardere lampa da: non debbe dali homeni receuer doni seculari: cioe pecteni: spechi: & altre cose: de le quale gia una uolta se ha priuata per lamor de Christo. Quella che per christo e uellata non debbe receuer da li amici soi doni de uanitade. Colei laquale p amor de dio ha posto el uelo sacro sopra el capo suo: moito pecca se da li homeni riceue doni: & presenti seculareschi. La monacha che in queste tal cose se dilecta: he ingannata da grande uanita & dimostra in se segno de meretrice. Vnde dice el beato Hie ronymo. Le dolce littere & sudariosi: cioe fazoleti: & frequenti doni: non ha el sancto amore. Come se piu apertamente el dicesse. Se ne la méte dela monacha el ghe fusse el sancto amo re: da li homeni non receuerebbe doni de uanita: & superfluita La mente casta & religiosa: non desidera de receuere da secula ri amici doni: ma si ben da christo: per lo cui amore ha despre ciato tutte le cose terrene & transitorie: perche da colui solo de be bramare de hauer doni: con elquale spera de godere ne la ce lestial patria. La casta semina non cercha doni terreni: ma cele sti. Q uanto piu lhomo de terreni doni se dilecta: tanto piu se lontana da lo amore de dio. Se le monache fanno nel moaste rio quello che le done seculare soleno nel mondo fare: assai so no reprensibile: & nel conspecto de dio culpabile: poi che nul la differentia he tra quelle del seculo & sanctimonial femine.

Adu

1:Co

love

ronce

MICO

tot an

rap

1:50

20:0

to a re

bardo

rlaco

W.3011

ahale

melelo

Manor

More

tor la

I com

add fi

पावश्र

pare

nelen

mon

ucha

atur

Adunque se le monache danno a li suoi amici doni delecteuo li: Come soleno fare le meretrice: doue he pregote la honesta! doue la religiosita! doue la castita! doue la purita! doue sinalmente he la sanctita? Se le sanctimonial semine: lequale per bone ope doucriano piacer a dio: tamé cerchano de piacere a li suoi amici: dando a quelli a sin de mal doni luxuriosi: Doue he la pudicitia & continentia ? doue la reuerentia & uerecundia: Se le monache etiam uoleno piu piacere a li homeni nel se culo: che a Iesu Christo re eterno i cielo: doue e la observantia de la religione? douc he lo rigore & austerita del ordene? douc lo ardore de la contemplatione? doue la mundiria métale? do ue la contritione del cores doue he la sollicitudine de la oratio ne! doue e el pianto: & gemito cordiale! & doue he lhabito mo nachale! Se le monache se alegrano ne li doni temporali: come se soleno alegrare li seculari: Doue he lo despreciamento del mondo! doue e lo timore de lo inferno & memoria del iudicio: doue la recordatione de lo eterno incendio ? & doue he lamore de dio? Certamente la monacha: che da li homeni receue presenti: & ne liquali piu se dilecta: desprecia el suo or dene la quale piu se aliegra ne li doni de li suoi amici: che ne li comandamenti de la sua regula: rimanendo preuaricatrice del suo proposito. De tali dice el propheta. La mano de xtra de quelli: he piena de doni. Come sel dicesse. Benche le opere loro parino bone & sancte: tamen piu se aliegrano ne li presenti: che ne le bone operatione. Piu presto uoleno da li ho meni receuere doni: che da Iesu Christo li eterni beni. La monacha che Christo psectamete ama: li delecteuoli & superflui doni dali homeni no receue: pche antipoe el suo sposo Christo a tutti li presenti. Vnde ne la catica dice Salamon in sigura de XXXX

beal

aqua

dine.

intrare cétures

alampa

pecteni

mara per

e p amor

peccale

nonacha

ato His

hraqua

amented

icto amo

perfluita

da fecula

na delpa

ui solo de

renelace

macele

sco piule

moalte

affailo

chenul

emine.

Christo a la chiesia: o ucro a lanima sua sposa. Le tue galte o spoxa mia sono coe de tortora. A la tortora si assimigliata la chiesia o uero qualung anima sancta che Christo perfectame teama: & che al suo amore nulla cosa antipone. La tortora ca su quo intrauegnisse che la perdesse el suo compagno: no cerca mai piu el secundo: & non receue piu la more adulterino: Cossi la monacha che perfectamente ama Christo: non receue piu la more daltrui: cioe non ama piu li homeni a mala intentioe. La femina religiosa: laquale ama piu lhomo che Christo: non he casta: ma adultera: perche desprecia Christo: al quale fu despó sata. La religiosa femina: quando dal principio uene al monasterio: receue Christo in suo sposo. Vnde se dopoi ama carnal mente lhomo piu che Christo: comette adulterio. Et benche el non sia actualmente nel corpoteglie tamen adulterio ne la mé te: secundo quel dicto euangelico. Colui che ucdera la dona co intento de hauerla in licitaméte: gia con lei ha mechato nel core suo. Cossi de converso la femina comette il peccato con lho se quello nel core suo concupisce & brama carnalmete. Per la qual cosa dilectissima mia in Christo sorella: te amonisco: che christo tuo sposo sopra ogni cosa ami: & da lui solo brama & desidera de receuer presetti edoni. Pregote che sopra ogni amo re: excieda lo affecto che hai a Xpo sposo tuo: & p lo cui amo re non uolere receuere li presenti mondani: perche certamente chi affecta &brama li doni terreni: non spera hauere li eterni & celesti. Li presenti excecano li ochi de li sapieti: & aliena & mu ta li parlari de iusti. Certo se li doni excecano liochi de li home ni sauii: obciecha anchora le mete de religios se religiose: acioche quelle no possino uedere dio. Vnde el beato Isidoro dice. Lochio mentale: che la poluere la clauso & serato: no puol ue der le alte & sublime cose. Come se piu aptaméte el dicesse: no puol lochio

fe:

(crr

mor

动

mere

nde

man will

paro l

mabi

Dix:

laha

bred

dica

mee

dfo.1

tarea

maic

depp

phera luog Da r

legu do

puol lochio de lamente perfectamente cocupilcer le cose celesterel quale la puoluer de la mala concupiscentia lo obtura & serra: no puol lamente del seruo de dio in comtemplar el se gnore esser libera & expedita: se ancora da terrene cupidita & cocupiscetie he offuscata & obtenebrata: Se la méte della mo nacha anchora ne li doni terreni se dilecta. no cotepla pfectamête le cose divine & celeste. Se recevendo & donado deside ra de piacere ali homeni: non ama perfectamete dio: dal qual certamente sono despreciati quelli che i queste uanita pone tut to il suo dilecto: unde dice Dauid ppheta. El signore ha dissi pato le osse de quelli che cercano de piacere ali homeni: sono confusi: pche dio li ha despreciati. Pregote anchora sorella ue nerabile che con ogni deuotione ascolti esaia propheta il qual Dice: Colui che da ogni presete e dono: scorla & netta la mão sua habitera ne luoci excelsi & sublimi: & li ochi soi uederano lo rede li sanctine la sua belleza: come se piu chiaraméte el di cesse: quelle che p amor de dio netera le mano sue da ogni pre sente: habitara in cielo: & uedera christo re de li sancti in para diso. Q uelli che per cason de lo amor de dio: da li homeni no receuera doni de uanita: & superfluita uederano dio ne la sua maiestade & cum tutti li sancti:ne la sua belleza & formosita de ppetualmente goderano. Impertato sorella in christo ama bile te prego che receui & tolli el conseglio de questo sancto p pheta:netadote le mano de ogni presente & dono: se uogli ne luogi excelsi habitare: neta te dico da ogni donole mano tue. Da nuouo simelmente te amonisco sorella mia: che studii de seguire: mediante la gratia de dio: & imitare Colui che disse. Io con la iusticia apparero nel tuo cospecto: Satiarome quan do uedero signore la gloria tua: Come la uerzene co deuotió debe render a dio quello che li ha promesso. Ser. lxii.

lteo

ta la

tamé

oraca

o cerca

:Coff

epiula

tice, La

nonhe udespo

mona

a carna

renched me la mé

donaci

o ael co

coals

. Pala

isco:de

rama S

701 2010

rul amo

amont

remid

a & mu

home

e:acto

o dice

uolue

Me:no

Orella carissima. Tu pesi bene: se pesi de reder a dio allo che gli hai pmesso. Te medéa re pmctesti: & tu ta ítegra al ui te rédi. Accusa te medéa neli peccati & lauda el signor de li beneficii a te cocessi. Niuno ben reputi da te:ma da lui:cognosci hauerli receuti:tutti che hai & possiedi: Cofella co el core allo esser misericordioso: & tu idegna pecca trice. Q uello uerace: & tu mendace: Adunq; soreila dilecta di con el propheta. Entraro signore ne la casa tua: cioe nel mo nasterio: ne li holucausti & sacrificii: cioe nel spirito de la contritione: & copuctione: rendero a te li mei uodi: offerendome tutta integra a te signore ne lo altare del mio core: sopra el qua le a te me ho offerta: Eglie necessario che chi desidera saluarse. Renda con ogni deuotione li beni che adio ha promesso. Chi adunq brama de puenire ali gaudii eterni he bisogno se studii adimpire quello che a dio uoluntariamete gia ha offerto: unde el propheta Cantando dice. Fate uodo: & quello integralmête rendete al signore dio uostro: come sel diccse: piu chiara mente: uoi medemi ue obligate: facendo uodo al signore: & ré dete alui le promesse uostre: perche e neccssario che chi se obli ga al debito quello etiam solui & satisfaci: hauendose gia sacto debitore. Melgio sarebe non hauer facto uodo: che dopoi facto quello no adimpire. Sono ancora alcuni uodi a tutti comuni: & alcui altri speciali & particulari. Li comuni sono quel li che nel baptesmo habiam promesso: cioe de no peccare: & al diauolo ea tutte le suo opere abrenuntiare. Li speciali uodi so no: quando alcuno ha promesso de deuentar monacho: Cano nico o remita: ouer obligandose aqualche altra cosa. Vnde se colui a dio ha facto simel offerta & non rendera el debito nou potra saluarse uiuedo male. Et questo perche: potrebe adima dar alcuno. Rispondo perches colui che a dio ha promesso de ben uiuere: se questa tas promessa con bone operatione no exe

acri

1110

parti

apr

nord node

ladd

areli Iddi

pallo

ndo:

Lam

traso

Edur

monto

Moral

DODP

DOLL

Min

1000

k.M

gorla

glas

DU:

fare:

0:31

quira e miracolo tal si possi saluare : Cadauno el qual paruipe de & desprecia de adimpir quello che a dio spontaneamente ha promesso: non potra puenire a quelli beni & gaudii de uita eterna: che dio a promesso a chi fa bene: colui el quale a dio no uuole rendere quello che adimpie scha uodato: qual iustiria permette che questo tale debia conseguir li beni liquali dio ce ha promesso. Com che core & animo colui uuole da dio receuer el dono celeste: elquale nó uuol pur a quello render el suo uodo! Ouero a che modo pensada dio costui douer obtegnir li celesti don: el quale p negligentia non stima persoluer & pa gare li soi uodis Et perche no e fidele: ma infidele: & pero fra in fideli sara condenato: colui el quale non se cura de render a dio quello che la promesso. Fra i sideli dico per certo sara computato: & perira colui che in bone operatione no cosumera el suo uodo: & pero sorella mia in christo molto dilecta te conforto & amonischo che uogli adimpir el ben: che al tuo sposo hai p messo & no uoler esser ne le parole prona'& facile: & ne le ope re dura e difficile: cioe dir: & no far. Nel cospecto de dio facil. mente no uoler prometter alcuna cosa: senza respecto: & con sideratione. De le tue force no re sidar & presumer: & glo che non poi far non lo prometter: pero che apresso dio sarai molto culpabile: se non réderai quello che hai a lui pmesso: chi no adimpieli soi uodi: despiace a dio. Fra infideli sorella mia sara no computati quelli che no haranno adimpido le soi promes se. Melgio certamente he non prometter: che poi roper & fran gerla fede de la cosa pmessa:niétediméo uenerabile sorella ta glia & no servar sede ne li mali pmessi: nel bruto & sozo vodo muda decreto & pentite. El male che hai promesso: non lo fare: & quello che incautamente hai uodato non lo adimpire: perche eglie impia & pessima quella promissione: laqual se HIXXXXIII

adio

:&n

Cati&

offied:

dilecta

nelmo

lacon

endome

raelqu

aluarle

Mo. Chi

fe frud

erto:un

integral

iu chiara

ore: Xie

n feoble

le gia fa

re dopul

tuttion

no quel

are: & a

nodile

o: Cano

Indele

to nou

adimā

Mode

nó exe

adimpie con sceleritade. In questo seculo adunq sposa de chri sto: come gia te ho dicto: se con ogni deuotione renderai a dio li beni che li hai promesso: da quello receuerai & tu li eterni: liquali lui benignissimo te ha promesso. A men.

Come la uergene debbe sempre considerare quella cosa p

faral

1010

plap

ofe

1100

mit

met

dmet

W

100

nion min

1000

MCC.

B.S.

liber

pora

dare

teige

300

tudi

laquale la uene al monasterio. Sermone. Ixiii:

Orella carissima. Sappi & uogli intendere quel che sci. Cognosci te medema: redute a memoria: perche sei in questo mondo nata:a qual uso progenita: & co che codition nutrita: & a che fin & obiecto finalmente sei procreata. Ricordate impertanto de la tua conditione: & obserua lordine de la tua natura. Sii quella pche sei facta. Vogli esser si facta: qual dio te ha facta. Et qual el factor tuo te ha istituida sii tale. In ogni opa tua tieni el modo e la mesura: & etia i ogni cosa tempamento. Nó far alcuna cosa senza temperáza: ne nó far una cosa mancho ne piu: ne oltra quello che disogno: ne ét meno. Nel bene achora: niuna cosa debbe esser imoderata: le cose che si fano co mediocrita & tengono la linea de mezo: tut te sono utile & laudabile: & nel suo modo psecte & saluberrime: facendole co temperaza. Ma li beni: liquali co imoderato uso se făno: douentano noxii culpabili: & degni de reprensióe Ogni sopra abudate nimieta: etia ne le cose laudabile he depu da a uicio. Far tutte le cose téperataméte e le suma prudétia: a cioche il be trapassando il modo: no se reputi uicio. Sorella di lecta pensa & risquarda diligentemete etia quello che sia apto cogruente & oportuno a ogni tempo. Imprima guarda quel che dei fare e doue e quado: & a che modo: & p fina quando el dei fare: p examination & discretioe cognosci sorella mia le cau se de le cose. Co ogni diligéria distingui & sparti tuto que che sai: & studiosamete cogita i qual modo el bene icomezar deb

bi &quello etia exequire &pficere. Tieni descretion i ogni tuo facto & actione: pero che tutto quel bene che cum discretione farai sara uirtu: & quello che se sa senza mesura computarasse a uicio. La uirtu senza discretione obtiene el luocho del uicio pla praua &catiuacosuerudie: molte cose sono uiciate: molte cose sono usurpate da noi in licitamente cotra li pudichi & bo ni costumi: luso de la mala consuetudine cieda e dia luoco a sa auctorita: la lege & rasone uinca el pessimo uso: honesta uerzene te amonischo: che tegni nel cuore tuo ferma sede nel capo elmeto de salute: & el segno de la sancta crocencl fronte: ne la bocca parola de uerita & uolunta bona ne la mente: timore & uera dilectione de dio edel proximo nel pecto: Cingolo de ca stira nel corpo: in facto & actione honesta: Sobrieta in consue tudinerin prosperita humilita & patientia ne la tribulatione: In conuersatione simplicita: & speranza ferma e certa nel creatore: Amor de uita eterna: & pseuerantia in sino al fine in bo-Come la uerzene no ne: & sancte operatione. A men. debe cercare de piacer ali hoi p belleze del suo uiso. Ser. Ixiii.

Orella carissima schiuiamo le perniciose & pessime se belleze: acioche in noi non pululi: & eschano suori le semence de tutti li mali. Colui che ama la belleza cor porale ingăna se medemo & questo perche simel belleza e mé dace & uana terra e cenere: & finalmente sotile & subrepente igăno a shomo. Vnde Salamo dice. La belleza e uana & fal sace gloria. Molti suron & sono decepti & iganati p la pulchri tudine del corpo. Stulti & demente capti sono quelli homeni li quali dummente si considerano la belleza de loro corpi: cas chano ne si sazoli del diauolo. Dummente si pouerini resguar guardano sa belleza & gratia corporal: se itrigano ne si reciaco si & rede del diauolo. Molti p la belleza del corpo se inuolu-

chri

idio

ni:li

tolap

tel the

perche

2:&co

cipro

blerua

effasi

tiruida Li ogni

1: ne no

o: neet

rara: le

zo: tut

uberri

sderato

renlice

ic depa

dena:a

relladi

aapto

la quel

ndoel

le cau

lo che

deb

pano: & intrigafe ne li peccati. El signore sorella mia no cercha la pulchritudine corporal: ma si bé quella de lanima. Piu ama dio la spiritual: che la carnal belleza. Christo iesu non se delecta ne la formosita del corpo: ma ne la purita de lanima. Adu cha sorella mia i christo dilecta te amonischo & conforto che ami quella belleza ne la quale el signore se dilecta. Mai a ques to sin uogli attender: & risquardar li homeni: & p caso de soro belleza amarli. Non considerar li homeni. Co questa intentio ne: che au édone complacentia: te aliegri per la loro pulchritu dine e gratia. Mai te dico sorella mia per questo guardi liho. meni: acioche cocupisci la belleza de quelli. Ancora pregando te: conforto: che mai el uolto tuo ornando componi: per cafo de piacer a li homen: & sii accepta e grata ne li ochi loro no sia tale: & si facta la tua intentione & obiecto: che uogli parer for mosa nel conspecto de li homeni: pche se questo fai a iesu chri sto tuo sposo non li obserui sede: fazandoli tanta iniuria. Con ciosiacosa che a christo sii desposata: se brami de parere: clega te e bella nel cospecto de li homeni: no sei casta: ma certo adul tera: Q uasi adultera: te dico fai iniuria a christo: se per cason di esser amata: a li homeni demostri la belleza tua. Come non adulteri tu laqual piu chechristo sposo tuo ami li homenis O uero come non cometitu adulterio che obserui: & ami li home ni sopra Xpo: Ache modo puotu dir no sono adultra: se a chri sto hauedote una uolta offerto nel monasterio: & tamé hora uuoli piacer a li hõi: mõstradoli la belleza del uolto tuo. Face do afto demostri cuidete segno de meretrice: Q uesto soleno fare le meritrice: & done seculare: cioe adornano le loro face: p parer formosene li ochi de li hoi. O gto bruta e soza cosa he che le done sactimonial: & monache facino qllo che le meretri ce & semine mudane solene fare. Imptato honesta uerzene as colta gl che io dico: & attédia gl che io te amonischo. Mai co

200

pela

lat

perti

donn

edile

w fa

relles

in be

mola

deop

mác

mele

map

1000

mai

the pi

GK30

dela

ittin

lice

31

mol

ama

100

poner & adornar uogli el uolto tuo p piacere ali hoi: ma itrisi chaméte: orna la faza tua: cioe la colcietia bone & sacte uirtu: acioche possi piacer a christo iesu Sposo tuo. El signore sorel la mia non se dilecta de la beleza corporal ma de la méral: no ne la copositio del uolto: ma ne liboni costumi: no te dico se di lecta ne la adornatió corporal: ma ne la spiritual & sacta conuersatio. Quado la sancta anima detro p amor de christo se a dorna de boi & honesti costumi: da lui: coe da suo uero sposo e dilecta & amara. Che questo sia uero esso sposo cioe christo ne la cárica el maifesta gdo plado a la sua sposa el dice. Q ua to sei bella & formosa o amica mia quo adornata: decora : & pellegrina o carissima i delicie & affluitade. Coe sel dicese gto sei bella o amica mia cioe iusta sacta: & religiosamete uiuedo sei bella: & mi sopra ogni cosa amado sei amica. E pero sei sor mosa e decora pche usuedo bene pseueri & couersi in boc & sã cte opatioe: & po acora sei amica pche me ami psectaméte: no amado altri piu de me & no solamete sei mia amica ma etiam molto carissima: pche tu desideri piu de piacere ame ne laméte tua p bone opere: che ali hoi de fuori p belleza corporale: & p ho no solamete sei amica: ma ancora i delicie carissima. La sã Cta aia fi dicta carissima in delicie: cioe ne le sacre scripture: p che nessuno puote psectamete puenire a lamor & familiarita de xpo: el que coténédo no stima de affluere & abudare i delicie de la sacta scriptura. Colui psectaméte alo amor d'xpo potra artingere & puenire: elqle studia de reficerse & satiarse ne le de licie de le diuine scripture: & questo tale ama christo: & da lui simelméte e amato: Ma chi piu desidera de piacer ali hoi p formosita e belleza del suo uolto: che a xpó p boe ope: ne xpo egli ama prectaméte ne e da lui amato: te coforto iptato & amoni sco sorella carifsima che sopra ogni cosa ami Christo pche dio XXXXV.

tcha

ama

dele

.Adi

to che

a que

Seloro

nenno

Ichrim

i liho,

der café

onofia

arer for

elu chri

ria.Con

re:dega

to adul

r cason

menon

ieni: 0

I home

le a chri

ié hora

o .Facé

foleno

face: P

cosahe

neretri

eneal

Maico

padre te ha ellecta auanti el seculo che susti uentura sposa al suo sigliolo iesu christo. Te priego ancora che a lui soleto bra mi de piacere: & che no cerchi da li homeni: téporale & momé tanea laude & gloria. A men. Come la uerzene & mo nacha no debe rider dissoluta & immoderatamente. Ser.lxy.

ळावः।

tamer

glicon

dema:1

Cogno

quinoe

refecule

meloin

(Heraus

lea me d

dono art

moded

tana de p

lato St ha

lithe hab

Q uado

laurente

dignor

gaudio g

medelta

tiue ne

Mauof

dir.E

nox la

masubl

adire. B

homo

lorde

acolai

Orella carissima ascolta le parole del sapientissimo.

Salamone. Lo riso reputai errore: & essendo in gaudio & prosperitade dissi i me medemo: perche sei tu indarno decepto & inganato: Errore si dicto quado una cosa se debe sare & tamen sasse unaltra. Al shora adoncha se comet te errore quando se deuerebe pianzer se ride: & po etiam si dicto errore: pehe dummente alcuno ridendo non stima ne pen

te errore quando se deuerebe pianzer se ride: & po etiam si dicto errore: pche dummente alcuno ridendo non stima ne pen sa el zorno de la morte-sua: quello non li uersa ne ua per la mé te. Veramente indarno & senza utilita alcuna he inganato colui che se alegra neli gaudii tpali . Sono te dico sorella: dece ptiquelli chene le, p sperita de questo seculo se aliegrano: Se il zorno de la ineuitabel morte: a la memoria loro reducesseno pui presto piangerebeno li soi peccati: che de cose uane & trãsitorie rideriano. Q uelli li quali rideno per le cose uane: se co laméte loro pensasseno li mali che sono per douer patir: non riderebéo: ma piazeriao. Vnde achora salamo dice lo riso sa ra mixto con el dolore: & la extremita & fin del gaudio mun dano: occupera el pianto. Et el signore ne lo euangelio. Beati alli che piagerano pche sarano cosolati: no disse beati alli che riderano: ma che piagerao: impoche ucramete alli sono beati che piageno i questo modo li lori peccati & no quelli che ride no de cose momentanec&uane. Q uelli aduq; che secudo dio pianzerano: sono beati: perche serano finalmente cosoladi. Et san iacomo apostolo reprendando li dissolutamente ridenti dice. Lo riso uostro uerterasse in pianto & el gaudio in melé

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Pal. E.6.4.4 co ia: lhomo pazzo nel riso exalta la uoce sua: ma el sauio taci tamente a pena subridera. Lo riso adunq, sorella dilecta uogli come error schiuare: & la téporal letitia comutala in piato acioche te beatifichi. Se in questa pegrination pianzerai te me dema: no e dubio te trouerai beata nel zorno de la morte tua. Cognosci o sorella mia te esser in questo modo pegrina: pche qui no e la patria tua: ma e in ciclo. No hai te dico q nel presen te seculo manete citade: ma la futura cerchi: la qual dio te ha p messo in ciclo: Hierusalem celeste: a laqual Dauid ppheta de sideraua de puenire: quado el diceua. Me sono alegrato p le co se a me dicteme la casa del signore andaremo. De si facto desi derio ardeua el seruo de christo Paulo quando el diceua. Bramo de dissoluermi & esser con Christo. Anchora colui deside raua de puenire al cielo: el qual diceua. Guai a me lo mio incol lato & habitatione he prolugata & differita: ho habitato co ql li che habitano cedar: cioe co li peccatori secundo Augustino. Q uado Dauid questo diceua: egli no rideua: cofolandosi per la uanita de questo mondo: ma piageua: lametadose inuerso el signore dela sua pegrinatione. Imptanto honesta uerzene: el gaudio tuo sia sempre i ciclo. La letitia del tuo core sia sempre medesta & tranquilla: secundo el dicto del apostolo. Alegratiue nel signore sempre: da nouo dico alegratiue: & la mode-Ria uostra sia nota & maifesta a li homeni: & i un altro loco el dice. El fructo certaméte del spirito e le il gaudio. Tal iubilatió & letitia no pturba la méte p troppo dissolution del rider: ma sublicua laia p desiderio a la celestial patria: doue la possiudire. Entra o anima nel gaudio del tuo signore. Lo uolto del lhomo espechio del suo core: e pero p lo riso se puote cognoscer el core de la moacha. Lo riso & zogo inutile: demostrano a cosciétia uana dela moacha. Spesse uolte te dico sorella mia IXXXXVI.

u

ta

ie

10

4

tu

oct

di

en

ne

01

ce

eil

100

rã/

100

1011

) [3

nun

catt

che

att

ide

10

oti

qual sia el cor de la semía scrimoial: lo riso dissoluto co el brut to ioco el palenta. Q uella certaméte sfaziataméte e senza uer gogna no ridebbe: se in lei susse el core casto. Mai lasciuamen te rideria tal monacha: se'la no hauesse la sciuia ne la mete: pho che cossi disse el signore. Da la abudatia del cores la bocca par la. Adung da la abundatia interior & uanissimo core: la móa cha & uergene mostra lo riso ne la faza. Se ne la mente de la fe mina no ghe susse uanita: mai no riderebbe de le cose uane. La méte casta piu se aliegra nel pianto: che nel riso. Certaméte se la moacha hauesse i ne la mete uera castita: piu amarebbe le la chryme che lo tripudio & gaudio tpale. Se a la memoria la re ducesse le sue infinite negligétie: & le pene infernale: piu te ipro metto amarebbe le lachryme: che lo riso. Doue lo riso & ioco dissoluto abunda: iui pfecta no glie ne regna charita. Se la san ctimonial femia amasse psectamére Christo no riderebbe: ma p desiderio de quello cotinuamete piangeria. Perche colui elq le psectamente ama Christo: & temelo non ride: ma piange p suo amore. Marauegliomi molto che quella laquale e uenuta al moasterio p pianger li soi errori & peccati: ami tato poi li ri si & iochi dissoluti: laqual anchora me stupischo no habia uer gogna: quado ridedo exalta la uoce sua. E le molto brutta co sa: & al tutto incoueniente che colei rida & iochi: laquale i qsta uita & pegrinatioe doueria pianger li soi peccati. Noi miseri p che ridiamo sligli siamo preder rason a dio de tutte le openo strenel cospecto de li anzoli & tutti li sancti: Et po he meglio & piu utile a noi i questa uita pianzer li peccati nostri: acioche ne la futura dal signore coseguir possiamo la indulgeria & ue nia. Pregote imptanto sorella uenerabile: che schiui & scapili dissoluti risi & iochi: & pli peccati toi: spesso lachryme spadi. Ascoltasposa de Christo: quello chel sposo ne la cantica parla

do di

ne. Im

nation

fancto.

the cog

forella

annol

damo d

be defid

altaro!

prace. Pe

policlay

data:m

noulofa

donale au

ap ticu 8

do. Vera

licioede

Quado

mic:pp

nmere d

ain Ih

aspecto

gole: qu

mul:ne

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Pal. E.6.4.4 do dice a la sposa sua. Li ochi toi o sposa mia sono come pisci ne. Impoche Dümente che la sancta aia piage in questa pegri natione: la se laua da li peccati: opando i se la gratia del spirito sancto. Cossi la moacha debbe senza interuallo piagere: acio che co quelle lachryme se possi lauare da li peccati soi. A dusa sorella carissima: se i questa uita piageremo psectamete li peccati nostri: & luntanaremose da le uanita de questo modo: cre diamo & siamo certi che obtegneremo la uenia & pdonaza de tutti li nostri peccati. A men. Come la uergene non deb be desiderare de ueder luoghi & cittade. Sermone lavi.

ut

er

en

10

ar

óa

afe

La

ese

are

orc

000

lan

ma

gep

uta

liri

uer

aco

gsta

erip

eno

glio

iche

Lue

pili

idi.

arlã

Orella carissima: ascolta in che modo Hieremia pro pheta sanctissimo piaga le nostre miserie & inigtade dicedo. Come he obscurato loro: & color suo optio mutato! Sono dispse le pietre del sanctuario i capo de tutte le piacce. Per loro intédiamo sorella mia la uita de li homeni reli giosi: laqual auati p gloria de uirtu: & merito era flammea & chiara: ma al presente p brutte &inhoneste opatioe obscura & nebulosa: el color optio de loro: significa lhabito sanctimoial: elquale auanti:p bone ope era precioso & optio: Ma al presen te p uicii & exercitii mudani he imutato & sacto uile & despecto. Veraméte he imutato loptimo habito de homeni religio si:cioe de moachi:canonici:heremiti: & sanctimonial femine. Quado piu studio & acurata diligetia da loro se pone inador narse: p piacere piu a li populi che a dio nel cospecto suo. Veraméte dico e mutato loptio colore dloro: gdo piu se apta: & acoza lhabito deli hoi religiosi: acioche p uanagloria piazi nel cospecto deli hoi: che phuilita allo auati dio. Certamete hozi zorno sono gia imutate le optie uestiméte deli hoi & donc reli giole: gdo el se uede chiaraméte glli piu ornarse p piacer ad al trui ne li palazi &piacce regal: che nel cospecto di suo creator. XXXXVII.

sono disperse le pietre del sanctuario i capo de tutte le piacce. Per le pietre del sanctuario se dinotano li religiosi homéi: ligli mai no douerebeno essere uagabudi: ma ne la clausura & secre to del loro monasterio: auati li ochi del signore sempre como rare & stare. Ma haime che ozi zorno le pietre del sanctuario sono disperse in capo de tutte le piacce. Q uando li homeni re ligiosi dediti & mancipati al culto diuino: cercando le cose mo métance uane & secularesche uano i qua i la discorredo. Alho ra nel capo de tute le piacce le pietre del sactuario sono dispse Q uado li homeni religiosi piu desiderano de couersar nel pa lazo regal che habitar nel claustro del monasterio. Sono dispersi:quado piu bramano de udire le parole uane: & superflue de richi & potenti: che li precepti de dio: ne la scriptura sancta cotenuti. In capo dico sorella mia dele piacce siamo dipsi: qua do piu se alegriamo ne li conuiti & colloquii de li magnati: & richi: che ne la pouerta & abstinétia de la observatia regulare. Li serui & ancille del signore: nel moasterio debbeno piu ama re li legumi & uili cibi: che li opulenti & abundăti couiui del seculo. Li religiosi piu debbéo amare le herbe tra li soi fradeli: che tra li richi la multitudine & abudantia de cibi. Le psone re ligiose piu debeno godere ne la mésa e tauosa de poueri frati: che nele mése exgsite & regal de signori: pche coe dice Augusti no. Le meglio di meo bisognar: che troppo hauere. He le piu utile & megliop amor de Xpo nel moasteriosostegnir pouerta: che nel seculo hauer & posseder molre richeze: e aduq; neces sita che ciaschaŭ religioso: se desidera de saluarse: el modo par uipédi & despreci: includa dose nel claustrodel moasterio. De belho religioso sugir el coueto & moltitudie del seculi: & cer char attétaméte la copagnia de serai d dio. Li hoi religiosi piu debbéo amar el claustro che laula & sorte regale. Aldi adunq;

forel

reglle

rouag

ne ruo

reposit

(occto)

Christo

dipolo

Maallac

tre la no

goods !

nomint's

mina:

quopa

francipe francipe

mådels

madico

Jone with

the lo and

arapaci

laquale penía aff

grega in

na:mai

muente

le li scin

nnuale

sorella mia quello che al presente te dico: & ascolta diligeteme te que che te amonisco. Meglio e a te nel claustro stare: che ci rouagado circuire le cita & piacce loro. A ma piu de star ferma nel tuo monasterio: che ueder le castelle &cita. Piu utile he che reposi tra li parieti & muri del moasterio: che apparer i nel con specto de li homéi: Se te chiuderai nel claustro: sarai amata da Christo: laqual cosa optimaméte se mostra ne la catica quado el sposo parlado a la sua sposa predilecta dice. Horto cócluso &uallato sei o sorella mia: horto serato & segnato sonte. Cada una anima sancta se intéde esser horto cocluso: pche dumente che la nudriga le uirtu: & fasse li fiori de esse medeme uirtu: se refocila & nutrisse: custodisse etiam & guarda li fructi: liquali incominzano a germolare. Cócluso horto fi dicto certamente lanima: pche duméte la se abstrahe & remoue dal strepito mo dano p amor de uita eterna: Dumente la scampa & fuze li homeni: dumente labsconde li beni che la fa p dubito de non esser laudata: dummente se medema se renchiude per lo amore de dio: per non esser da li homeni ueduta: du mente la contem ne & desprecia le laude humane: tutte le predicte cose tal anima dico in uno loco: coe horto uallato: in se reclude & esse me deme uirtune la sua intentione desprecia: & questo lo fa: acio che lo antiquo inimico & hoste nostro: non possi con sua solli ta rapacita attingere & tochare le cose interiore de essa anima Laquale anchora si dicta sonte signato: perche dummente lei pensa assiduamente le cose diuine & celeste: dummente la con grega in uno: & arcoglie li diuersi sentimenti mystici &timolo gici: madado quelli sempre nel uentre de la méoria: coe acque uiuente in se scaturire & resorzere no cessi mai: acioche de quel le li scitienti populi & proximi reficere possi: dado a loro el spi rituale beuere. Impertanto sorella carissima come di sopra te lxxxxvii.

C.

Te

mo

TIO

mo

Tho

Sple

pa

dif

Aue

cta

quã

1:8

are.

ama

deli:

nere

ran:

rusti

piu

uer/

recel

par

De

cer

pill

ing;

ho dicto: se duméte che uiui te medema p amor de Iesu Xpó tra li muri del moasterio renchiuderai: & a li comadamenti de la tua regula: quelli psectamete observado te acosterai: dopo qsta uita co esso medeo Iesu Xpó tuo sposo: ne la celeste came ra: triclynio & masso e ppetualmete goderai. Amé. Coe la uerzene debe ualentemente resiste e a la tentatione. Ser. Ixvii.

cerc

fem

delta

ffam.

polt

lesa

re car

aapi

CHOIL

rolela

mo fo

nalen

COL

(434

8 mg

niha

nost

talpn

diate

tetan

doin

1.30

Ban

molo

remi

0000

men

dul

Orella cariffima. A scolta san Iacomo apostolo che s dice. Fate resistéria al diauolo: & sugera da uoi. Et il beato Hieronymo dice. Niuna cosa e piu forte de co lui che ha uinto el diauolo: & niuna cosa anchora e tato ibecil le & iferma: quo colui elq da la ppria carne sua e uinto. Le sa gitte del demonio ignite & affocate con el fredo de le uigilie: & con parsimonia & abstinentia de cibi debonsi da noi extingue re: & smorzare el calido & astuto inimico nostro: sempre inue stigado cercha modo e uia de poderce sedure & iganare: & no tato se incura & stima d mazar li corpi: quato le anime nostre illaqueare sempre attento uigila. Come el lupo rapacissimo fa nel grege. Cossi el diauolo le anime destruze & dissipa: quado el maza el fidele populo con la tentatione. Nientedimeno sap pi sorella mia: che el diauolo non puole li electi tentare piu de quel permette dio. Q uando el demonio tenta li serui & serue de dio: prouede & serue a le loro utilicade. Cóciosia cosa che el non ingana quelli per tentatione che li habia: ma li maistra: & fali experti. Spesse siade le tentatione che el sathanas comoue a lo interito de lhomo: el signore per sua misericordia conuerte al profecto & utilità de le anime loro. Mai li serui de dio po triano sostegnir le tentatione del diauolo. Se la loro negtia no téperasse & refrenasse la piera de dio. Benche el diavolo sépre desideri tétare li serui & ancille de dio: nietedimeo se egli no ha receuuto podesta da esso dio: no pol in noi adimpire qllo chel

cercha: plaqual cosa se coprende che ogni uoluta diabolica: he sempre iniusta. Ma nietedimeo pmetedo el signore la sua podesta e iusta. El diavolo da se medemo cercha de tentare iniustamére li serui de dio: ma alli che debbeno essere tentadi: no pol tentare se dio no li da licentia. Vnde nel primo libro di re e le scripto del inimico aduersario nostro: che lo spirito di signo re catiuo exagitaua & conturbaua Saul. Doue se coprede che era pmesso da dio che lo tribulasse. Se aduquera spirito del signore: pche dice la scriptura catiuo? & sel era catiuo? pche del signore: Vnde chiaramete in alto passo: he copresa in doi pa role la potesta iusta de dio: & la uoluta sempre miusta del inimico. Impoche el spirito cativo era p mala voluta: & gl mede mo spirito dicessi che era del signore: p la potesta da lui receuta sempre iustissima. El diauolo no ce pol sforzare a vicio alcu no: ma solamente he incetor de essi uicii: cioe infiamadoce per suade &inchina noi a glli: &no pol p altro mezo: crescere i noi & augumétar la mala cocupiscentia insiamadoce: se iprima el no ha ueduto i noi p coiecture & acti exteriorisesser ne le mete nostre graue & poderose delectation de pensieri: Mase da noi tal praue & brutte delectatioe ppulsiamo & schaciamo: imediate el diauolo tuto cofuso se parte: & ropesi le arme dela sua tétatiõe. Spesse uolte el demoio i spirito &spetie di bene: uolé do inganare li serui & serue de dio se simula & singe agelo d lu ce. Ma la cosideratio nostra debe esser tale & tata: che tra el be ne & male se possi descerner & cognoscer el uero: acioche el de moio fraudoletemete no igani alli pla al cosa fu dicto a Hie remia ppheta. Se la preciosa cosa separerai da la uile: coe mia bocca sarai: el diauolo neli ochi de seculari he terribile: ma nele mete de li electi: he le reputato molto uile &efemiato. Li incre duli temeno el demõio coe leoe: ma glli liquali ne la fede sono IXXXXVIII

po

de

po

me

ela

vii.

che

Etil

E CO

recil

ela

e:&

gue

nue

k no oftre

io fa

ādo

lap

ude

crue

ne el

1:8

oue

uer/

po

1110

pre

5 ha

chel

forti non lo stimano come sel fusse uermiculo: &ucdendolo si lo desprezano. Lo demonio e serpéte lubrico & scoreuole coe laguilla: unde se al capo suo: cioc al principio de la tetatió chel ce mette ne li cori: no se resiste tutto poi nelitimo de esso core: quasi non sentito: illabe: scorre & entra. Li uicii de le diabolice tentatioe sono tenui & fragili nel principio: ma se no siamo sol liciti & studiosi alli extirpare da le mete nostre: p cotinuo uso poi uégono in coluetudine: & alultimo grademete ce molesta no: hauedo gia i se tolto forza & uigor intato: che mai poi o ue ro có gradissima difficulta se uincono. El demonio gdo el uol inganare alcuo: iprima cosidera la natura sua: a che cosa el sia piu icliato: &iui applica &atacassi: doue el uede gllo esser piu pno & apto al peccare. Vnde dice el beato Isidoro. El diavolo piu tenta lho da quella parte: a la quale p la abundantia de lhu mor intende facilmete a uicii inclinar se: acioche secondo la natura sua: etiam li dia la tétatioe: come colui che uole codur sac qua da un luoco a laltro non la menarebe per altra parte se nó per quella doue el uede & cognosce dicta a qua poter meglio Corere. Cosi fa el nemico nostro: uoledoce tentare i tutta la ui ta nostra sorella mia el demonio anxia & brama de inganarce: ma molto piu nel fine ce pone arguaiti & insidie: & questo fo nel genesi figurato: Q uando al terpente li fu dicto: & tu por rai le insidie al suo calchaneo, alhora lo inimico pone insidie al calchaneo de lhomo: quado quello nel fin de la uita sua se sfor za deinganare perche certamente esso inimico & hoste nostro: Crudelissimo nel fine se dispone con ogni sua arte& astucia de inganare lhuomo: elquale non potete nel spacio de la uita sua redure al suo modo: per la qual cosa auegna che lhomo sia iusto: mai tamen debe: Dummente el uiue: star securo: ma semprehumile se guardi. Tema anchora & stia sollicito chene la fine

fine

cta:

esser

diab

(200

a.L

10 m

odon

ne ne

ine le

COOL

amen

四光

di 802

ada

la mil

COLL

140:3

doli

mence

laqua

noto

pido

truct

lenti:

alu

IV

men

del

fine el non sia inganato. Imptanto sorella mia in Christo dile cta:le necessario che pregiamo el signor dio:che no pmetti noi esser tentatisopra le forze nostre: acioche el restringa sempre le diabolice forze: & nó habia da noi gllo el desidera. Vnde ne la cantica el spirito sancto: increpa & riprende el demonio: & dice. Leuate aquilone & partite: & tu austro uieni: sopia nel hor to mio: acioche le herbicine aromatice: diano & rendino el suo odore. Per lo uéto aquillonare: elqual ce costrizenel fredo &fa ne negligenti: & torpeti: che cosa significa: se no lo imudo spirito: elquale dumente el tenta & possiede tutti li reprobi: sa al line le bone ope negligétis Ma p lo austro che e uento calido se notifica & desegna lo spirito sancto: elquale dumente tocha la mente de li electi: da ogni torpor & negligentia quelle solie ua & falle sempre seruéte ne lamor diuio. Aduq leuasse & ua di uia aquilloe: cioe lo maligno spirito: da la chiesia: o ucro da cadauna aía fidele se sparti: non tenti ne tribuli piu de quel che fa mistiere: & uegna lo austro: & sopii ne la mente & core de la uerzene: giardino ueramente & horto speciosissimo del sposo suo: & quelle herbecine aromatice diano el suo odore: acioche esso spirito sancto uenendo: infundi lo foco de la charita ne le mente: subleuado quelle dala tetatione & torpore de pigritia: laqual cosa duméte la se fa: le herbecie aromatice danno el suo odore: pche uenédo el spirito sancto: el core che iprima era so pido & a le bone opetepido se excita & moue: & quasi horto fructifero f.oriffe: &dopoi el fiore fa li fructi doiciffimi &redo lenti: & reficienti mirabilmente: acioche de liquali se medemo & lipximi p boni documenti & exepli nutrire possi & satiare: INTERROGATIONE. Fradello carissimo te prego me mostri qual sia el piu efficace remedio inuerso le tentation del demonio. RESPONSIONE. Sorella mia in christo

IXXXIX.

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Pal. E.6.4.4

ofi

coe

chel

ore:

lice

fol

uso

lesta

OUE

l uol el sia

rplu

100

lhu

ana/

ir lac

feno

eglio

laui

jarce;

to to

1 por

dieal

esfor

Atro:

gade

a fua

alw

lem/

nela

fine

dilectissima. Q uesto e lo rimedio de colui che boglie per lete tatione de uicii: o del demonio ne li cori nostri messe: che qua to piu he tentato tanto piu recorria la oratione: se adung le co gitatio de questo seculo cariue: sordide: &brutte coturbando inquietano il core tuo: psuadedo aquello cometti cosa illicita: p oration pura & sancte uigilie siano schaziate da lanima tua: Assiduaméte con ogni deuotione stancl cospecto del signore al tépo de la oratione tua: acioche la sopraueniéte diabolica té tatioe possi piu facilmete schiuare. Cognosci uencrabile sorel la che no solamete deuemo pugnar cotra la tentatio del demo nio: ma anchora corra li uicii de la carne: & questo pehe la carne cocupisce inuerso el spirito: & lo spirito inuerso la carne: & pho tato pseuerantemete dobiamo orare p fino che possimo p grazia de dio le suggestioe de li carnali desiderii: & le tentatio de li demonii uincere. La frequete oratione extingue la impugnation deuicii. La oratio cotinua: supa le arme diabolice. La oration e prima uirtu cotra li incorsi de le tentatioe. Imptanto sorella mia carissima coe gia teho dicto: pla oratio pura &san Cte uigilie potrai superare le tentation del diavolo. Vnde se an cora tu senti in te effer le molestie & accuti stimoli de la carne se la méoria dela libidine ancora titila &inquiea sanimo tuo se la carne te ipugna: & la luxuria te scalmana: se lo acto uenereo & libidie te inuita & puoca al peccare: oppone & buttali inazi la méoria de la morte: & pensa co attentioe el uéturo iudicio. Redute a méoria li futuri torméti: li eterni supplicii & ppetui fogi de lo iferno: la recordatió de lo ardor del foco eterno o so rella mia smorzi & extigui i te lo ardor de la luxuria. Amen. · Come la uerzene non debe dar fede ali somnii. Ser. Ixviii. Orella carissima: ascolta: & poni diligentia a quello

rei

fia

10

1310

100

in

炒点

Rom

00

don

MO

60

che io te diro: spesse siade de nocte li demonii: occo-

rendo :perturbano con uiside li sentimenti humani. Et molte fiade ancora con aperta impugnatione anhelanti & bramosi bateno li corpi de li homeni: li somnii procedeno uariamete: & p diuersi modi: & cause: alcune nolte nengono p saturita: & tropo mazare: alcue uolte ctiam p debelezza: &uacuita corpo rale: & questo per euidente experientia he manifesto. Alcum so nii nascono per propria cogitatione. Molte siade quello che de zorno ne lamente tractiamo con intento pensiere: ne la nocte poi in somno lo cognosciamo: che molti somnii ancora procie deno da la illusiõe & ingano deli immundi spiriti. Salamone lo testifica & dice. Li somnii secero molti errare: & alli liquali hano posto speraza in essi sono cazuti in diuersi lazuoli. Aleu ne etiam uisioe uengono iustaméte: p le qual se exprime lo mi sterio de la superna reuelatione: come nel uechio testaméro se lege de ioseph: sigliolo de iacob parriarcha: esquale per lo som nio manifesto ali soi fradeli lui douere esser preferido: & antiposto a quelli. Come ancora nel euagelio se lege de ioseph spo so de la nostra dona el quale in sommis so admonito & auisato douesse tuore maria con el paruulo bambino iesu: & sugir in e gypto: Alcune uolte uégono insieme ussione con illusione te Aificadolo Daniele che dice colui elqual reucla & manifesta le cose misteriose & secrete: dimostrara a te: exponedo lo insom nio a Nabuchodonofor: quelle cose che hano a uegnire: beche alcuni somnii o sorella mia siano ueri:nientedimeno no dobia mo facilmente a quelli prestar piena sede: pche nascono & pro ciedeno da diuerse imaginatió & esfecti: Vnde & da che causa principal uengniano: & sumano origine: pfectamente: no lo in tendiamo. Impertato ali somnii: no dobiamo immediate dar sede: acioche el sathanas & demonio transsigurandose in ange lo de luce: no ignai alcuo i cautamete. Molte nolte li demoii XXXX.

e

10

te

110

II

8

10

10

U

ito

an

an

me

reo

10.

rui

11.

in tal modo con arte deceptoria & sedutrice ingannano alcuni curiosi obscuanti li somnii: che non altramente quelli aduenuengono & uerificanse in loro: Coe li diceuano & desiderauano: & pho alcuna uolta, pnuntiano le cose uere: aciocho poi in molte altre fallino & noi seduchino. Et benche li somnii reinse no & uengosi a uerificare coe li demonii pnutiano: nietedime no a quelli nó dobiamo credere. Dubitado sempre & temédo no pciedino da la diabolica illusioe: secudo la scriptura che di ce. Se loro dirano a uoi cioe li demonii in somno allo che poi se uerifichera: no pho a quelli uogliate prestar fede. Li somnii sono similia li augurii: & a li obseruati: quelli se possono dire che augurano: cioe indiuinano. A li somnii adunq; no glie da prestar fede. Quantuq; parino esser ucri. Colui esqlene li som nii & indivinatione pone la sua spanza, maifesto e che no se co sida i dio. Et questo tal e simile a colui che ua drieto al uéto: o uero se storza de pigliar & tegnir lobra. Li augurii medaci & li somnii deceptorii & inganatrici: luno & laltro sono uai: & gra deméte da sugire. No dobiamo credere a li somnii: acioche in quellii da li demonii no siamo inganati. La spanza nostra o so rella mia sia sempre fixa stabile & ferma nel signore: & de som nii faciamone besse. He le molte degna & condecete cosa che ponamo in dio tutta la nostra spanza: & ne li somnii no habia mo nulla fiducia. Imptato sorella mia carissima: te amonisco che la méte tua non sia intenta: ne offuscata ne le diuersita de li somnii: ma sia ferma & constante in dio omnipotete: peroche certamente se tu observerai li augurii & somnii credado aquel li: presto presto sorella mia te trouerai decepta & ingannata. Impertanto in tutta la uita tua sorella paruipendi & desprecia li augurii & somnii: metendo la tua speranza persectamete ne la prouidentia de dio. Che cossi sacendo: no e dubio in questa

ne

tall

cha

bra

le la

dip

13世

an

che

tup

Po

do:

El

100

tre

& nelaltra uita uerano a te le cose pspere & secunde. A men. Quanto la presente uita sia breue. Sermone, lxix.

Orella carissima. Ascolta le parole de Salamon: che dice. Q uello che la rua mane puol fare: instăremere uogli opare:poche:ne operatoe:ne rasone:ne sciena: ne sapiétia sara appresso quelli che sono defuncti e morti: a la qual morte eriam ogni zorno tu camini. In questa presente ui ta solaméte e licito opare il bene: poche nela futura: no se expe Cta oparione: ma la retributione di esse ope. La una presente e breue: labile &caducha. Vnde dice el beato Isidoro. Colui elq le la longeza dela presente uita considera: risguardando non p el spacio: ma pel suo fine gto la sia breue: & misera: assai utile cosa pesa. Adunq sorella mia in christo dilecta: se cerchi la ue ra uita: tendi & uogli andar a quella: laqual e uera: & p laquale sei regenerata in christo: cioe a la eterna. La eterna uita: e uitale che sempre dura: &questa presente e mortale: &perho in carne tu posta: doueresti sorella mia morir al mondo: acioche a chri sto in aia no muori. Alhora credese ciaschuno uiuere : se al mo do: moredo in solo dio uiue: alqual uiuere gia li hai promesso El bono & iusto homo se stomacha & hane tedio & fastidio p lo dimorare & indusio de questa uita: Considerando esserline gato: per tal expectatione de puenire a la desiderata parria. La ignoratia del futuro exitore incerta a li homeni: & quado alcu no no si pesa douer morire: haime doléte: che subito molte sia te e preocupato da essa inopinata: & no cosiderata morte. Et p tato ciaschuno se studii de emedare il maleche hae facto: acio che no mouri nele scelcragine & iniquitade sue: & cossi finischa la uita insieme co la colpa. El diavolo se sforza subitaméte de condure a li tormenti: dopoi mortiquelli che dummente uiueno li ha persuasi: & accesia li uicii. Benche lhomo in questa IXXXXI.

nio

0

0

n

12

0

uita sia iusta tamen spartendose da questo corpo: teme & ha gran dubitatione no sia degno del supplicio insernale. La tran quilla & quiera uocatione da questa preson del corpo nostro: comenda & lauda el fine deli iusti homeni. Vnde per questo se insinua & demostra essi hauer meritado de coseguir la compa gnia & consortio de li beati & sancti angeli: poi che senza graue uexatione: & molestia se parteno da questo mortal corpo. El signore nostro Iesu Christo figliolo de dio: con grande honote receue ne la eterna beatitudine li soi serui & serue : liquali se sparte da questa uira. Vnde la sposa ne la cantica parla & di ce. El dilecto mio e disceso nel horto suo a la areola de li aromatici: luogo chiamato cossi. Dice he le desceso: perche uisità do la chiesia: cioe uniuersal congregatione de sideli christiani: uieni a quelli per mazor gratia: liquali cognosce rendeno odore de bona sama a li soi proximi p sancte opere: & exempli de uirtu. Ne li horti el dilecto se pasce: quando el prende piacere de le uirtu de le anime: Arcoglie & suna li zigli quado subtrahe & caua di questa misera ura li soi electi: & fali andare a godere li eterni gaudii de la uita beata. De questi tali nel psalmo se dice. Eglie preciosa nel cospecto del signor la morte deli soi sancti. La tela se consuma subtrahendo & mancando li fili: & la uita del homo ògni zorno se expende & uiene al meno. Nel zorno & poto de la morte: le anime deli electi per grade paura se s'begotisseno essendo incertisse al premio de li suoi fatiche o uero a li supplicii debeno adare. Alcuni electi: nel fine suo da licui peccati sono purgati. & alcuni in essa hora de la loro mor te se iocudano & alegrasi per la memoria & coremplatione de li eterni beni: pho el benignissimo padre & signor nostro uolse che il zorno del transito nostro fusse a noi nascosto: & incognito; acioche essendo da noi ignorado: & no saputo: sempre

foot

10:

TON

00

can

la m

me

let

info

di

de

POT

an

pensassemo quello esser proximo & uicino: & tanto ciaschau no susse sollicito & uigilante ne la bona opera: Q uato cogno sceua ester incerta la sua corporal uocatione. Li demonii receueno le anime de li peruersi homeni nel ponto de la morte lo ro: acioche siano tormeti a quelli nele pene: liquali ne li uicii su rono persuadori & fautori. Alhora li maligni spiriti recerchano le opere loro. Quando lanima se parre dal corpo: & replicando: redopiano li mali da loro persuasi: acioche quella perduchino seco a li torméti infernali. Lo catiuo & iniquo dopoi la morte he menato ad esser cruciato: ma il bono sancto & iusto: dopoili molti soi sudori & fatiche: se riposa securo. Si come certamente la gloria & beatitudine fa iubilar & letifica lielecti: cossi e necessario se creda che il soco inextinguibile de lo inferno crucia consuma: & brusili peccatori: dal zorno del exi to loro corporale. Sorella mia in Christo dilecta: pho nele ore chie tue queste tal parole te le ho uoluto dir & exprimere: acio che cognosci che le necessario noi sempre despreciare & paruipender queste cose trasitorie & terrene: & hauer nela mête sem pre scolpito el zorno de la ineuitabel morte. Ascolta anchora quello che dice san Iacomo ne la canonica sua. Q uale he la ui ta nostra: se non un uapor che in breue tempo scorre: & Salamone dice. Non te alegrar da matina: pche certaméte nó inté dine copredi quello che el zorno soprauenete habia apparere. Sollicitaméte aduq sorella uenerabile dei uiuere: & il termine dela uita tua cotidianaméte cosiderar: acioche le losinge & bla diméti de gîto seculo possi despreciar & agstar li beni eterni & celestiali. In tute le tue ope sorella mia uogli hauer ne la méte: & cosidera attentamente le cose tue nouissime che hano a uegnire: & mai ineterno peccherai: se quelle te dico ne la mente

tua uerserão: mai:o uer raro peccerai. Per questa caso te amonischo sorella mia che ne le cose uanitose de questo mondo no te aliegri: pche senza dubio: bisogno he che muori: ne no ne no hauer speranza ne le cose remporale: imperoche p nulla sorte potrai schiuar & fugir la morte. La carne misera: & inischina: per qual casone se aliegra i terra: che ha esser cibo de uermi: Honestissima sorella: pero questo te ho dicto: acioche mai te domentegilo esser & ordene de la tua misera condicione. Recordate che sei cenere: & in cenere reuertirai. Sei poluere: & in quel medemo retornerai: Cosi disse el signor al primo homo. Redute: o sorella mia anchora a memoria le parole che lob di se parlando disse. Quasi putredine sono da esser consumpto: & come uestimento che e manzaro: & roso da la tarma. Recor date che dei morire. Preponite auanti a te el zorno del trasito tuo: El ponto de la tua morte rimaga sempre o sorella mia ne la tua memoria: & per la recordation de quella uogli schiuare con ogni sollicitudine de cometer pecati & uicii. Amen.

M di

(0)

1311

du

(mg

tes

mq

50

mo

lott

TOK

tra

00

m

De la ineuitabile morte Sermone. 1xx.

Orella uenerabel pregote che ascolti le parole de un sapientissimo homo che dice. Omorte quanto e ama rissima la recordatione tua a shomo che ha: & possio de pace ne le richeze & substantie suc: & ancora. Omorte le bo no el tuo iudicio a shomo che: e indigente & bisognoso & che mancha in richeze: & force tpale. A questa sententia & aucto rita se pol assimigliare quello che dice ei beato Isidero. O mor te quaro sei dolce ali miseri: quato sua e a quelli che uiueno in amaritudine: & quanto sei iocunda ali tristi melinconici: & pia zoseti. La morte pone sine a tutti si malti assa uita. Da termi ne ali mali i assa di morte dico instituisse termine a tutti si assa unitade. La morte dico instituisse termine a tutti si assa unitade. La morte dico instituisse termine a tutti si assa unitade. La morte dico instituisse termine a tutti si assa unitade. La morte dico instituisse termine a tutti si assa unitade. La morte dico instituisse termine a tutti si assa unitade. La morte dico instituisse termine a tutti si assa unitade. La morte dico instituisse termine a tutti si assa unitade. La morte dico instituisse termine a tutti si assa unitade. La morte dico instituisse termine a tutti si assa unitade. La morte dico instituisse termine a tutti si assa unitade.

bulation de gsto modo Mahaime sorella che la morte exper Ctara: tardi viene. Imptanto sorella cariffima: he melgio'a noi morire bene: che uiuer malespiu utile sarebe no fusséo mai na scutische esser infelicemète. INTERROGATIONE. Dilecto mio fratello teprego che me dichi se dobiamo pianzer li morti: & sumer tristicia co piato & ululato p amici defu cti .RESPONSIONE. Sorella amantissima a questa tua adimada: el beato isidero te responda: Vnde el dice. Benche la tenereza & pietade ne inclina a pianzer li nostri amici defuncti tamen questo fare la fede cel vieta & prohibisse. Per li fedelia dunq defuncti: no douemo piangere: ma piu presto al signor render gratie: che se ha degnato quelli cauar & liberar da la mi seria de questo seculo: facendoli andar a loghi de refrigerio lu ce: & continua traquillira & pace: come glie da creder: se tamé in questa uita hano uiuesto bene. Li defuncti sedeli non douemo piangere: li quali esser andati a lo eterno riposo no dubitia mo. Honesta uerzene aldi quel chio dico: Quelli homini i la loro morte sono da pianzere: li quali li demonii rapiscono con ignominia: & no quelli che da li anzoli co festa: iubilo & hono re sono receuuti. Quelli sono da pianzere li quali li demonii p traheno a le pene de lo inferno. & no quelli che li anzoli pduco no ali gaudii del paradiso. Quelli o sorella mia turdie pianze re li quali doppo lor morte da li demonii sono sepulti nel iferno: no quelli che da li anzoli sono posti & collocari in cielo: ql li acora fono da piazere co tristitia & amaritudine: li gli mala méte moréo no alli che bene siniscon. Quelli te dico sono da esser ululati & piati: li gli da mala morte sono preocupati: ma noquelli ligli pla morte loro preciosa sono honorari. O sposa de xpo aldi que cio dico. Quado piago li morti che moreno bene:a me fazzo nocumeto: & alli de zo no ha grato: qdo pia XXXXIII ne gridge de gintlere

go li morti: a qlli el piato mio non zuoua: ma piu presto a me nuoce. Q uelli iptato sorella mia piagano carnalmete li suoi morti: liquali negao esser la resurrectio de li corpi nel sinale iudicio. Adunq sorella carissima noi li quali credemo li morti nostri douer co christo: resuscitare: no douemo per loro pia gere: ma el signor pregare. No deuemo te dico. Sorella piazer carnalmete li morti: ma per essi al signore sunder & sar orati one: acioche el se degni cauar qlli da le pene. Amen.

200

BO:

dia

00

den

DE

0.63

a po

pt 1

di

W

8

roce

(3)

13

to

CO

Ch

Del judicio Finale. Sermone. 1xxi.

L Iudicio diuino: he gemino: & dopio. Luno epil q le li hoi i qîta uita sono: & il secudo p, il quale ne la fu tura sarão iudicati. Vndealcui i qsto modo sono iudicati p in firmita: pouerta: o p uarie & diuere tribulatio: De afto seculo: acioche i nel futuro non sianoiudicati: epero ad alchnni la tem poral pena zuoua ala purgation loro: ma ad alchuni qui i que sta uita icoméza la danatioe: & poi ne laltra no se spera altro se no pfecta pditioe. Alchuni sono iudicati in questo seculo p tri bulatioe & alcui altri nel futuro sarano p fuogo al final & mai festo iudicio! i nel qual zorno orribile: la bonta & iustitia del-Îho iusto apena sara secura: unde iob beatissimo osto atiuede do parlado diceua: Lo signore cosumera lo inocete & lo ipio: lo inocete certamete he da dio cosupto. Q uado essa inocetia sotismete: & co ogni diligétia recerchata & examinata: copara ta: achora a la divina: no merita p se el premio: ma da dio lo re puta & cognosce. Ancora lo ipio da dio: he cosupro: gdo pla subtilita del diuino iudicio: La sua ipieta e ricercata: & poi la fi danata. Iesu christo nel iudicio finale apparera ali electi piaceuole & suaue: secudo la diuersita de loro meriti: ma li catiui & reprobi lo uederão molto spiacevole & terribile. Nel zorno del judicio gle ciaschaduo hara habuto la coscietia: tale no he dubio meritara lo iudice. Remanedo xpo ne la sua traquillita

de a qui soli apparera orribile: liqui la mala coscieria accusera. Sorella mia carissima ascolta el bearo. Isidero che dice. Niúo he seza peccato ne alcuo puote esser securo nel judicio de dio: bdo ena de parole ociose a dio se debe da noi réder rasoc Guai a noi miseri peccatori guai a noi idegni che direo noi in ql zor no: li qli no solame eco parole ociole: ma etia co essi facti cori diamete pecchiao: no cessado mai de mal fare! Senel iudicio d lo oipotéte dio: a pena el uisto esecuro: che sara o sorella mia de noi peccatori? Se a la examinatio del districto & auster o iu dice la iustitia del iusto:nosera al tutto libera & secura: or noi meschini che faréo i quel zorno: li quali coridianaméte aggre gão & multiplicão li peccadi nostri? Se nel zorno del iudicio a pea se salua el iusto & sacto: noi liquali cometião inumerabi li mali nel dicto zorno doue appareremo noi? Niuno certame te séza grá timor potra esser iquel zorno: Q uado uederao li cieli muoversi co la terra: & tutti li elemeti dissoluerse pel gra calore. Del qual zorno se dice. Q uel zorno he zorno de ira: zorno de tribulatió: miseria: & de uédetta: zorno de obscurita & de caligie: zorno de trobetta: & de ruore: spauento & de horrore nel qual el forte sara tribulato: haime fradello mio che co sa i quel zorno sião pdouer dire: quado quel austero iudice ue ra a su dicare. Duméte rememorasti lo suo terribile aduenimé to certo me hai facto lachrymare Ricordadoi lo horribile zor no dei iudicio me hai costretta al piaro. Sorella mia i xpo dile Aa optimaméte hai facto: sep el tiore del judicio piagesti. Im perocheauati apparischa & uega el dicto zorno sa debisogno che noi preuegnião la faza sua ne la cofessione de li nostri peccatit & spanderle nostre lachrime nel suo cospecto: per mitigar la sua ira: perochei questa uita he tempo acceprabile & zorno de salute. Vnde la scriptura el manifesta dicendo. Cerchate el XXXXIII.

n

se.

0:

12

12

16

la

la

signore dummente trouare lo possiare: chiamate quello: dum méte he appresso in questa uita el iudice non se uede: & e poco Iontano: ne la futura se uedera: & tamé sarra da lonzi. Imptáto sorella carissima: le necessario che con tutto el core & mente cerchiamo in questa presente uita el signore, se quello uogliamo trouare ne la futura. Se in questo modo el signore co ogni sollicitudine & deuotione cercharemo: alienandose da le male opernel zomo del judicio no edubio che conseguiremo da es so dio la misericordia sua. Perche certo e benigno & misericor dioso. Vnde de lui escripto. Suaue & dolce est signore sopra tutte le cose: & le cui miseratione: trapassa ogni sua opa & existimatione humana. Adunq forella carissima: pregamo esso terribile: & iustissimo iudice colachryme & con deuotione: a cioche nel zorno horribile del judicio no renda a noi secudo le nostre sceleragine & iniquitade: ma secundo la sua infinita mi sericordia: & no pmetra noi aldire con li impii quella spaueto sa terribile & ultima sententia: Andate maledecti al foco eterno: ma con li electi faza noi glla altra aldire: Venite benedecti al padre mio: & receueti el regno: el ql da la origine & creatioe del modo a uoi fu parechiato. Amé. De la exortatioe: la ql lui beatissimo Bernar, sa ala dicta predilecta sorella, ser. exis.

lec

for

021

telo

加

tech

DOT

mo

ULO

Arissima sorella: gia mediante la gratia del signore:
cercho de drezar al porto la naue del parlar mio: ma
nientedimeo parlando anchora ad te me riuolto. Tucertamente me pregasti che ad te scriuesse & mandasse sermoni de sancta admonitione & conforto spirituale: ma io se non
come li doueua: tamen per gratia del mio signore: come ho
potuto: da li dicti de li sancti padri: a lo tuo amaistramento prosecto & salute: alcune auctorita: & sententie uerissime:
ho in uno & insieme adunato: & racolto: le quale a la tua di-

lectione & charita: in questo libro ho presentato. Ecco adunque sorella mia i christo dilecta: tu hai da me a maistrameti de bo na uita: he a te dato coleglio de ben uiuer: & etiam norma e re gola: Niuna ormai ignorantia te puol dal peccato excusare. Cercha el uiuer tuo religioso: sai allo che hai a fare pche sei pre monita & auisata: ormai sorella mia: non potrai dire peccai p ignoratia: peroche la lege laqual tu dei seguitare: he ate exposta & data: gia sono a te maifestati li precepti del ben uiuer: or mai he dimostrato ad tea che modo ne la casa de dio & religio ne debiconuersare. Q ual tu debi esser per uita sanctimonial te lo dicto gia tu hai la cognitione de li comandamenti ormai chiaramente tu poi intender qual sia el dreto & regio uiuer. Im ptanto guardate che piu non offendi el tuo creatore. Metimé te che da mo inanzi no paruipendi & despreci el ben che cogno sci: & maximamente quando lo truoui legendo non lo conté, ner mal uiuendo: Se il bene che lezi: uiuedo male lo despreci: molto sarai Culpabile: & reprehensibile in nel cospecto de dio perche meglio e no hauer cognoscuta la uia de la salute.che do poi cognoscuta da quella retraherse & deuiare. Ancora lo rece uto dono de la scientia con laméte: & operarione retienlo. Vo gli adimpir con opera quello che hai imparato per amaistrati one. Sorella uenerabile da nouo te conforto che con sumo stu dio custodissi & guardi tutte le admonitione de questo libro. De la observatioe & prego chel fa a la dicta soreila. Ser. 1xxiii. E prego sorella carissima in christo che non te richre scha de udire quello che te uoglio dire con gran desiderio: perche certo molto te amo in christo: pero me par douerti dimostrar la conscientia mia. Ma dummente chio manifesto a teli mei peccati: temo che la mente tua non se im brati: cotrahedo p lo audito qualche macula de peccato. Ta-VXXXX

To

le

m

to

ti

re:

na

u

nc

10

men te prego dilecta mia sorella i Christo: che pdoni a me pec catore idegno. lo mischinello qsi da li primi ani ho cotamiato la uita mia: iungendo sempremai & inscredo noui peccati a li uechi. Sempre dico ho zonto peccati a peccati: mai son restato de no peccare. El ben che io doueua fare: non ho lacto: & el male che no doueua fare ho sempre facto. Io misero no sono degno de alzar li ochi & ueder el cielo p la multitudine & graueza de le mie peruerse iniquita: & sceleragine. Impoche ho ex citata & prouocata lira del omnipotente dio inuerfo di me: & inumerabili mali nel suo cospecto: ho pensato dicto & facto: da la pueritia & adolescentia mia insino a questo zorno & hora presente. lo infelice peccai ne la ifantia & pueritia: peccai ne la adolesceria: & zouetude: & anchora che e pezo peccai in la se nectute & uechieza sono: caduto misero menel ceno & fango de l'abhomineuoli flagitii. Io reo sono trabuchato ne la fossa de li peccati. lo culpabile nel pozo de le iniquita. lo insclice so no caschato nel profudo de li mali. Sono desceso mischinello io Bernardo nel uolutabro & palta de li uicii. Guai guai a me misero: guaia me iselice. Sono inuolupato & cazuto: & p me solo no me posso seuare. Vnde re prego sorella mia in Christo amabile: che me sublicue & adiuti con le mano de le tue arden tissime a dio accepte & uirginale oratione. La mano de la tua oratione sporgime: & caua el tuo fradello dal pfundo de li ui cii. Extendi te dico la mano de la tua intercessioe: & me Bernar do caua & retrazi da la fossa de le inigtade. Sotella carissima sono certissimo che se il pacto elquale con Christo hai patizato & facto observerai: a te no e dubio serra dato premio & corona in uita eterna: & a me peccator mediante li toi preghi: in questo modo sarra cocesso uenia & perdono de li mei peccati.

me

me

act

deli

dela

hai p dulg

1

me

DOTE

alb

mia :

1012

Mine

Hagy

Dita

111:5

040

Se tu adimpierai con mente deuota quelle cose che hai gia pro messe a Christo: & a me indegno obtignerai la pdonanza de li mei peccati: & tu con le sancte uerzene nel celeste thalamo te a legrerai. Honesta uerzene: son certo & no e dubio alcuno: che la tua uirginal oration potra impetrare a me indegno la uenia de li peccati mei. Sorella uenerabile se nel famulato & seruicio del tuo signore & creatore: al quale servire spontaneamente li hai promello: perseuererai & a me peccatore conseguirai la in dulgentia: & tu fra li cori uirginei: iubilosi & exultanti: imper petuo goderai. Honestissima uergene te prego che con mente uigilante & actenta impresti le tue orechie a quel chio dico. Tu sei la mia sorella in Christo Iesu molto cara & deuotissima: per lo cui priego & intercessione: non dubito anzi soncerto mundarme da le sozure di mei peccati. Se tu uenerabile uerzene sei accepta a dio: & se con Iesu Christo tuo sposo nel castissimo thalamo dimorerai: tutto quello che per la salute mia a lui dimanderai: senza dubio impetrerai. Se tu sorella mia con castissimi amplexi christo iesu abrazerai: potrai certamente a me peccatore obtegnire perdono & uenia. Se con flagramantissimo & suauissimo odore de uirginita a li amplexi de Christo te a costeraira me indegno peccatore molto zouerai. Se Iesu Christo sposo celeste: sopra tutte le cose amerai: & nel suo melistuo & dolcissimo amore tutta te reposerai potrai acquirere: & conseguire la absolutione de tutti li mei errori & delicti. Et Iesu Christo sposo tuo non te contristera: ma dara a te tutto quello li adimandarai: elquale te ha assum pta & tolta in se a la sua castissima copula. Molto certo el teamaperche el te ha redempra con el suo preciosissimo sangue. IXXXXVI.

Impertato el tuo iuerso christo amore he remissione de li mei peccati. In me he no picola speranza de perdono & remissione se tu carissima la mia sorella: laqual molto & teneraméte amo itrara ale nocce có xpó nel celeste thasao. Tu sorella uenerabel nel zorno del terribile & spauentoso iudicio de dio sarai solazo & total mio resugio: nel qual serame necessario render raso de le colpe & infinite mie negligentie. El merito o sorella mia cócludendo de la tua sancta uirginita sminuera & alcuiara la pena de le mie iniquitade. Amen. Prega el signore p me. Finis.

Laus Omnipotenti Deo.



Venezia, Bernardino Benali, J. a. [ca. 1494] Han-Reichfung 2897 GKW. 4052 Z.L. Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

Pal. E.6.4.4





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Pal. E.6.4.4